## CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY TELETYPED INFORMATION REPORT

50

| ASSIFICATION   |             | DISSEMINATION CONTROLS  |
|----------------|-------------|-------------------------|
|                |             |                         |
| DCS -3/380,949 | DATE DISTR. | LL December 1958        |
| PURTRY         |             | PLACE ACOURED A ROUTING |
| USSR/India     |             |                         |

6 December 1955

REFERENCES

APPRAISAL OF CONTENT ITENTATIVE

BOURCE

On 6 December 1958 between 1835 and 1840 local time source observed, by telescope, an artificial object having a continuous brightness of magnitude 3 (same as the Belt of Orion) cross his position [field of vision] while source was observing Mars. The object traveled north to south. There was no sign of disintegration, snoke, flame, or noise. There was no sign of any fall. Source did not photograph the object, but he is sure that the object was identical with Sputnik III. Subsequent observations proved negative.

Besignarters Comment: A preliminary check showed that Sputnik III was not within source's area of visibility at the time indicated, nor is the direction cited in agreement with computed orbits. The carrier rocket for Sputnik III reentered the earth's atmosphere on 3 December 1950 according to a Soviet announcement.

Headquarters Comment: Evaluation requested of Air and OSI

Field Dissemination: Hone

End of Hessage

EMIRATION CONTROLS

CLASSIFICATION

TO: ACEL AP. HAVY, KEL OED. STATE HEA,

1 )w/78

withham.

#### TRUE COPY

Dear Sir

1714146 St. 11

My name is I work for the United Saucer Hunter Organization, I am writing this in regard to a report that the FB. I had captured a saucer occupant this was published in a flying saucer mag. along with a photo of two alleged FBI agents and a saucer occupant. is this true? does the FBI really have a saucer man?

Very truly

U.S. F

/8/

eseat employees of this Bureau

and the state of the

(c)

Feieral Bureau of Investigation United states significant sice.

MARIA SE

ENCI OSTRE

REC-20

MAR 19 1968

REC-20 \$2-83574 466 aterloo, Illinois 62298

March 19, 1968

Dear Mr.

Your letter of March 14th, with enclosure, has been received.

The investigation of Unidentified Flying Objects is not and never has been a matter that is within the investigative jurisdiction of the FBI. I can assure you the photograph you mentioned does not represent employees of this Bureau.

Sincerely yours,

J. Edgar Hoover

MAILED 9 .: 2 9 1088 COMM'-FEI

John Edgar Hoover Director

NOTE: Bufiles contain no record of correspondent. The photograph in question has previously come to the Bureau's attention and is known to have appeared in a publication in Europe concerning an unidentified Ilying objects. A caption under the photograph alleges two FBI Agents are leading a person from outer space down the street.

ED:mew (3) milliv.

In Reply, Please Refer to File No.

### UN JUD STATES DEPARTMENT OF STICE

#### FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

Alluquerque, low Micico Thy 0, 1964

UNIDENTIFIED FLYING OCJECT COCORD, HIV HI ICO AMRIL 24, 1964 order Burner Byrnes

Special Agent Federal Bureau of Investigation, stationed at Albuquerque, New Mexico, was at focorro, New Mexico, and at the State Polico Office there on business late afternoon of April 24, 1964. Neplones

At approximately 5:45 to 5:50 p. i. radio operator in the Cocerro County Sheriff's Office, located about thirty feet down the hall from the State Police Office, camo into the State Police Office.

Police had just received a radio call from officer to come to an area about one mile continent of focusto. The call was in relation to some unique. object which "landed and has taken off." Agent finished his work in the State Police Office at George at approximately 6:00 P. M., (pril 24, 1064, and thereafter proceeded to the site Vars Officer County Undershariff Fergeant and Officer and Officer Mod Mexico (tate Police, were accoulled. Lopes?

of Agent that Officer known intimately for approximately five years, is well regarded as a color, industrious, and conscientious efficer and not given to fantary.

officer was noted to be perfectly soler and nomewhat agitated over his experience.

Special Agent noted four indontations in the rough ground at the "site" of the object described

> This document contains neither recommendations mor conclusions of any kind. " the he property of the FBI, and is a loan to your agency; it and/or ses contents are not to be distributed outside your

C I A papers reveals an interest in NICAP's organizational
structure and notes that "this
group included some ex-C I.A
and Defense Intelligence types
who advise on investigative
techniques and NICAP-Goverment relations." There are
presently three former C I.A.
employees on the NICAPsoard of directors, including
charles Lombard, a congresional aide to Senator Barry
oldwater, who is himself a
silCAP board member, and
ettred U S Air Force Col. Joeph Bryan III. Bryan feels, as
e did back in 1959 when he
inned the board, that U.F.O's
re interplanetary. NICAP's
rivent present is Alan Hall,
former C.I.A. covert emovee for 30 years.

In 1966, mounting discontent from members of the press. Congress and the scientific community compelled the Ab-Force to commission an 18-month scientific study of the community compelled the Ab-Force to commission an 18-month scientific study in the community of the commission of Edward U. Condon, professor of physics at the University of Colorado. The politically expedient study, in which one-third of the 91 cases examined remained unidentified, reiter-atted official policy with one to the control of the properties of the prope

white House, perhaps in an a tempt to make good Jimm Carter's campaign promise tell all about U.F.O.'s, suggested via science advision. Frank Press that possibly NASA could undertake a review of any significant new findings since Condon's study MASA examined the offer, but saw no way to attack the problem on a scientific basis without physical evidence. They envisioned a public-relations inghtmare if they were to accept such a project, and so recept such as a project such as a project of the su

These days, the Air Force admits to nothing more than a "transitory interest" in the phenomenon, although miltary directives still exist for

The C.I.A. is still wary of the possibility that U.F.O.'s. may be of Soviet origin. "The agency's interest," says Katherine Pherson, a public-affairs officer for the C.I.A., "lies in its responsibility to forewarn principally of the possibility that a foreign power might develop a new weapons system that some might categorize as a U.F.O. But there is no program to actively collect information on U.F.O.'s." The agency's interest cannot be denied, however, as two 1976 memos reveal.

The first, dated April 26, states: "It does not seem that the Government has any formal program in progress for the identification solution of the U.F.O. phenomena. Dr. [mame deleted] feels that the efforts of independent researchers, [phrase deleted], servital for further progress in this area. At the present in this area, the present in this area, the present in the service of th

Another memo, dated July 14, and routed to the deputy chief in the Office of Development and Engineering, reads. "As you may recall; I mentioned my own interest in the subject as well as the fact that DCD [Domestic Collection DCD [Domestic Collection Drivision] has been receiving U.F.O. related material from many of our S & T [Science and Technology] sources who are presently conducting related research. These scientists include some who have been associated with the Agency for years and whose credentials remove them from the "nut' variety."

If nothing else, the succes of the U.F.O. paper chase ma have lent U.F.O. 's a.measur of respectability that ha eloded the subject for the passibility that have lent of a century. Though appears that no U.F.O. sight ing has ever represented an airborne. Soviet or foreign threat, the possibility that such an event could occur resuch an event could occur remains foremost in the cold mains foremost in the cold mains foremost in the cold war-conscious. Government mind. Should that threat come to pass, military officials believe, our nation's sophisticated defense system would know about it before someone getting a glass of milk in the middle of the night sees the threat hovering outside the kitchen window. Or so we are made to understand the Air Force's seemingly nonchalant advice to the public. "If you see a U.F.O. and you feel the situation warrants it, call your local police."

Three doctors, twenty-five nurses, and fifteen staff workers were at the unit when the first donor, Thomas E. Lewis, president of the union, appeared in the morning.

By 7 P. M. 400 of the volunteers had made donations. The others will be notified when to appear.

Most of the blood will be sent to the union, which has its headquarters at 215 East 149th Street, the sent to the res at 215 East 149th Street, the sent to the results of the sent to the union, which has its headquarters at 215 East 149th Street, the sent to the results of the sent to the union, which has its headquarters at 215 East 149th Street, the sent to the sent to the union, which has its headquarters at 215 East 149th Street, the sent to the union which has its headquarters at 215 East 149th Street, the sent to the union which has its headquarters and the unit when the first donor.

The Red Cross reported that it had received 3,756 pints of blood last week in the metropolitan area.

ed

PRESS BUREAU DEFENDED

Jansen Says School Information
Aides Gave Out Data

Replying to the Mayor's Committee on Unity, which in a report released Sunday criticized the Board of Education's public relations practices, Dr. William Jansen. Superintendent of Schools, said yesterday that it was the press "even in unpleasant situations."

The committee's criticism was contained in a report of a fight last Jan. 15 between Negro and white students at Franklin K. Lane High School, Brooklyn. The report criticized the city's newspapers for giving the erroneous impression that there was a racial conflict. It a lense where the rays are focused on the image received is magnified by a second lens. This image can be photographed.

FLU STRIKES LEGISLATORS

speculation that "it might be much

Minor planets are not of themselves rare, it was explained. About 1.600 are catalogued by astronomers and more or less regularly kept track of. What interests the Naval Observatory staff in this case is the brightness of what has already been photographed and the suggestion that the possible asteroid might have such a "peculiar orbit" that it might swing closer to the earth than even the moon, approximately 245,000 miles away.

Unusual Brightness Cited

#### Unusual Brightness Cited

relations policy was in part responsible for the "garbied" accounts.

In a large school system, Dr. Jansen said, the facts may not always be immediately available. When the facts of the Franklin K. Lane incident were known, he added, they were given over the telephone to reporters who requested them.

Referring to the report's assertion that those who called the board for information were told that there was "no comment," he said that he knew of no one who gave such an answer.

NEW SAUCER THEORY

NEW SAUCER THEORY

Scientist Says Flying Missiles

Might Photograph Atom Sites

SCITUATE, Mass. Feb. 26 (IP)

A former Air Force scientist who believes "flying saucers may lead to another Pearl Harbor" said to might that missiles already sighted might have been launched to photograph this nation's atom esting grounds.

Dr. Anthony O. Mirarchi, who in 1950 investigated more than three hundred reports of flying saucers was as head of the Air Force's Atmospheric Composition Bureau of the Geophysical Division, noted that most of the reported flying saucers were over the New Mexico area.

"The missiles sighted may have been on test runs to see how in the word was continuously for the word was a first the word of the reported flying saucers were over the New Mexico area.

"The missiles sighted may have as the morning the sick list numbered that ward the conclusion they were on reconnaissance to carry out photographic missions."

The worker the fact that the great thirty-five. The Department of the earn of the reported over the reported flying saucers was the conclusion they were on reconnaissance to carry out photographic missions."

# Science

# Find It Unbelievable UFO Verdict: Believers

richer in zinc and strontic

# Medicine

# A Mysterious Cancer Fighter

WASHINGTON — Inside its nucleus every living cell has a compete set of instructions for life.

of events, interferon protects cells

# : Believers ievable



"Stay calm, Dr. Condon-just tell them you don't believe them!"

ceived from a fisherman frag-

According to Dr. Roy Crail

analysis, it was carried out, no

vstal structure, according to the control of this sort.

The Colorado report is rich in similar instances and it was the fact that so many cases were finally traced to hoaxes and misinterpretations of sightings that could also be explained if enough

-WALTER SULLIVAN

# Medicine

# A Mysterious Cancer Fighter

WASHINGTON — Inside its nucleus every living cell has a compete set of instructions for life.

the cell's strands of nucleic aci They tell the cell what it ca make, what it can do and wh it can become. Each cell h repressed by means that scien-tists do not entirely understand. prints are kept turned off or cell, but these unneeded bl allow it to perform as a liver ly uses. For example, The instructions are coded

Last week a scientific report

of events, interferon protects cells against almost any virus attack. This system is believed to be among the body's main natural

was the discovery, reported week by scientists of the tional Institutes of Health, periments were all in animals, but cautious trials against some types of human cancer are exsome surprising things about the interferon system. Most recent Recently scientists have for

cytidylic acid, usually abbrevi-ated Poly I:C.

given Poly IC there was a demonstrable anticancer effect. It was particularly striking against a transplanted slow-growing tumor in mice. Within 41 days after the cancer tissue was transplanted all animals not given the interferon-inducer had died. All the animals that received Poly IC were still alive. A third of them were alive with no sions of cancer. no signs of cancer two months In several groups of animals

At a briefing here, Drs. Levy and Samuel Baron, of the Allergy and Infectious Disease In



ARCADIA

DIREZIONE EUROPEA

studio e ricerca della fenomenologia

·U.F.0

· PARANORMALE

· TRASCENDENTALE

| TESTATA | Doc. Nº |
|---------|---------|
| COD G   | SK we   |
| FONTE:  |         |
| NOTE    |         |

# AVIAZIONE CIVILE AMERICANA GLI EXTRATERRESTRI SONO GIA' SBARCATE

Pubblicata la documentazione (la prima di fonte ufficiale) di un «incontro ravvicinato» avvenuto nel novembre scorso in Alaska tra un Jumbo e «astronavi extraterrestri», che sono state fotografate. Adesso centinaia di testimoni, risultati normali ai test medici e psichiatrici, raccontano di essere stati rapiti e usati come cavie dagli alieni

#### di Francesco Piccolo

La sigla «Ufo» coniata dagli americani per indicare gli «oggetti volanti non identificati» (uni-dentified flying objects) deve essere d'ora in poi modificata in «Ifo», cioè «oggetti volanti identificati» (identified flying objects). Secondo un dettagliato rapporto della Federal Aviation Administration (l'aviazione civile americana), gli extraterrestri sono tra di noi. Ma non si tratta di creature angeliche e amichevoli come ce li ha descritte Spielberg in «Incontri ravvicinati» e «E.T.». Gli extraterrestri veri sono predatori freddi e spietati che studiano e spiano l'uomo come l'uomo fa con le cavie di laboratorio.

E' uno scherzo? Sembra proprio di no, tanto che stamani la *«Stampa»* ne dà notizia in prima pagina in una lunga corrispondenza da Washington firmata da Ennio Caretto. E l'articolo co-

mincia con questa annotazione: «Questa volta è difficile non prenderli sul serio».

La documentazione raccolta dall'aviazione civile Usa non è segreta né riservata come tanti altri rapporti, soprattutto militari, sul mistero degli extraterrestri: il fascicolo, corredato da fotoradar a colori dei «dischi volanti», è stato messo in vendita e sta andando a ruba nonostante il prezzo elevato (200 dollari, circa 260 mila lire).

Ma chi ha fotografato gli Ufo? Chi ha fornito le prove che si tratta di astronavi extraterrestri? Gli «incontri ravvicinati» cui fa riferimento il rapporto dell'aviazione civile sono avvenuti nel no-vembre scorso sull'Alaskatra un «Boeing 747» della Japan Air Lines e una squadriglia di Ufo che ha seguito il Jumbo giapponese per oltre 50 minuti. Nel rapporto reso ora di pubblico dominio, nonostante il parere contrario del Pentagono, è riportata anche la registrazione del dialogo intercorso in quei 50 minuti tra l'equipaggio del cargo e i controllori di volo americani. Dialogo da cui si ricava una serie di elementi a dir poco sconcertanti: i misteriosi oggetti che hanno avvicinato il «Boeing», di fattura e prestazioni «non terrestri», erano chiaramente pilotati o radiocomandati, volavano in formazione, non hanno tentato approcci né manifestato intenzioni aggressive.

Nonostante i dati raccolti, l'aviazione civile americana s'è mossa con i piedi di piombo e prima di pubblicare il clamoroso rapporto ha aperto un'inchiesta per accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non si trattasse di un fenomeno di autosuggestione collettiva o, peggio, di allucinazioni derivanti da droga o alcool. Gli accertamenti sono durati due mesi e alla fine la commissione incaricata di dare un senso

alla documentazione ha concluso che il Jumbo giapponese aveva avuto un «incontro ravvicinato» con astronavi extraterrestri.

Il particolare che più colpisce in questa afferazione è che si tratta della prima ammissione pubblica e ufficiale in cui viene attribuita agli Ufo un'origine non terrestre.

Finora, tutte le inchieste condotte sul fenomeno (prima fra tutte quella del famoso «Blue Book avevano attribuito il novanta per cento degli avvistamenti ad equivoci o a falsi relegando il restante dieci per cento dei casi «non spiegabili» a manifestazioni naturali di difficile classificazione (miraggi, luce riflessa, elettrostaticità, ecc.). Quando qualcuno tirava in ballo gli extraterrestri, gli «esperti» arricciavano il naso o sorridevano. Ma è vero - e lo si è sempre saputo - che i militari americani stanno studiando il fenomeno da



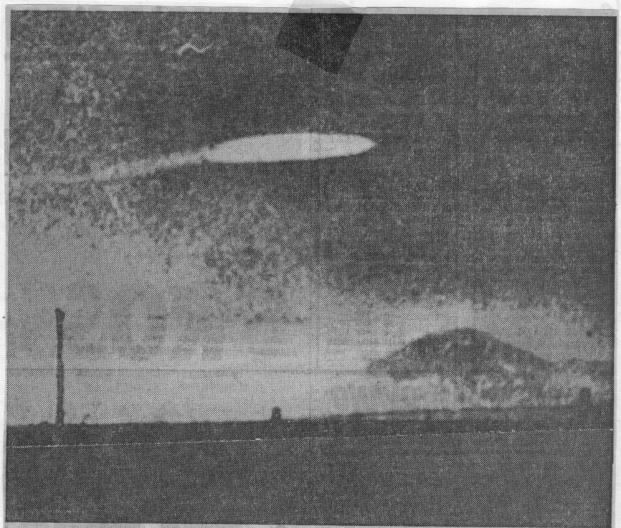

Una classica immagine di un veicolo extraterrestre che solca, velocissimo, il cielo notturno lasciando dietro di se una lunga scia incandescente. Fino a oggi si era creduto che fossero «brava gente» ma alcune di pubblicazioni, ricche di testimonianze, affermano il contrario

mezzo secolo e che al Pentagono c'è una porta invalicabile dietro la quale sono custodite decine di rapporti segreti sugli Ufo.

Come era prevedibile, le rivelazioni dell'aviazione civile americana hanno rilanciato clamorosamente negli Stati Uniti il dibattito sulla presenza degli extraterrestri tra di noi. Se ne occupa diffusamente anche l'autorevole «Wa-

shington Post» con un sondaggio tra gli studiosi del fenomeno, che oggi non sono pochi e che, a differenza di quanto avveniva fino a pochi anni fa, annoverano tra le loro fila anche scienziati di provata esperienza e credibilità. Risultato: tutti sono concordi nell'affermare che gli extraterrestri sono sbarcati già da tempo sul nostro pianeta e che gli incontri con queste creature si sono

risolti sempre in esperienze traumatiche.

Perché? Perché gli alieni sono in realtà creature spietate che sequestrano intere famiglie e se ne servono per ricerche genetiche sulla razza umana, come se fossero cavie da laboratorio.

Da notare che 132 testimoni i quali sostengono di essere stati rapiti e seviziati dagli extraterrestri sono risultati del tutto normali ai test medici e psichiatrici cui sono stati sottoposti. Tuttavia, come rileva Caretto nella sua corrispondenza, non si può ignorare il fatto che proprio in questo periodo l'America sta vivendo una specie di psicosi collettiva del paranormale. Un dato: il 42 per cento degli americani afferma di comunicare con l'aldilà. E allora?



SONO ACCANTO A NOI, DISCRETI, PREZIOSI, PRONTI INTERVENIRE

# i CUST

 □ Papa Giovanni era assolutamente convinto che gli angeli proteggessero personalmente ognuno di noi.

lle soglie del Duemila, nell'Era del cyberspazio e dei supercalcolatori, appare quasi anacronistico parlare di angeli. Da un lato l'argomento sembra più indicato per dotte dissertazioni teologiche, dall'altro è indubbio che un certo tipo di iconografia tradizionale ci ha abituati a considerare la figura dell'angelo come indispensabile solo per le decorazioni natalizie.

Eppure a credere all'esistenza di questi esseri sono in molti, ed è un numero in continua crescita. Persone che per anni sono state scettiche o addirittura hanno sorriso quando si accennava alla presenza di questi custodi invisibili stanno ricredendosi.

Prendiamo l'America. Qui il 60% della popolazione è convinto che gli angeli siano creature tangibili in grado di interagire con il nostro mondo. Perfino la First Lady, Hillary Clinton, afferma sovente che nel corso della sua vita ha sempre sentito la presenza di una guida invisibile.

E se questo accade in un paese pragmatico e saldamente ancorato alla realtà, il fenomeno è ancora più diffuso in Europa, legata alle tradizioni religiosi e spirituali che l'hanno accompagnata nel corso dei secoli.

Il primato in questo caso spetta alla Francia. Il giornalista parigino Pierre Jovanovic, autore di un'inchiesta sull'esistenza degli angeli custodi, ha raccolto decine di testimonianze di persone che gli angeli sostengono di averli visti e di aver perfino ricevuto da loro aiuto e protezione.

Inaspettatamente, nella cattolicissima Italia la percentuale di persone che credono negli angeli è più bassa, ma anche nel nostro paese da un po' di anni a questa parte l'interesse per queste creature è aumentato notevolmente. Decine di libri sono stati pubblicati sull'argomento e molti sono stati i convegni organizzati da ricercatori di ogni estrazione culturale.

Il congresso più rilevante si è tenuto a Roma nel marzo del 1989 e le testimonianze più corpose sono arrivate ovviamente dagli ambienti ecclesiastici, nei quali gli angeli sono argomento di fede. In quel-



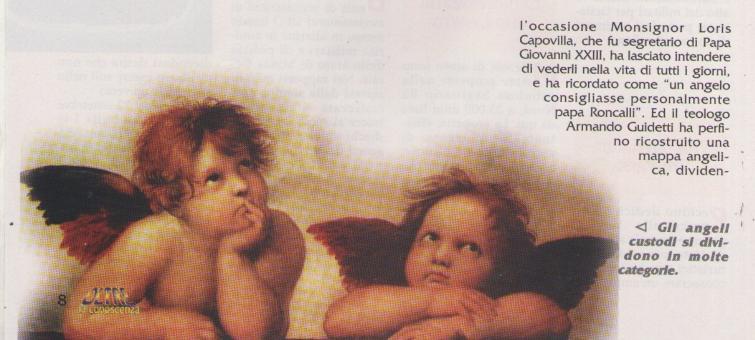

# OD invisibili



do questi esseri per compiti e facoltà.

### ANGELO DI TURNO PER 5 GIORNI

Giuditta Dembech, scrittrice torinese, autrice di numerosi libri sugli angeli, tra cui il recente "Gli angeli tra noi" (edizioni L'Ariete), non ha dubbi. "Gli angeli esistono. Lavorano al nostro fianco, ci parlano durante il sonno e la meditazione, portano ispirazione nell'arte e nella musica, suggeriscono nuove scoperte agli scienziati. E questo avviene da millenni ".

Secondo la Dembech, tutti noi

abbiamo un angelo custode e possiamo anche conoscerlo. A questo proposito, la scrittrice ha compilato un lungo elenco dei nomi di settantadue angeli, basandosi su una interpretazione cabalistica della Torah, il testo sacro della religione ebraica.

"Esistono nove cori di angeli, formati ciascuno da otto gerarchie. Quindi, un totale di 72 Angeli Serventi, che la Divinità ha predisposto con l'esplicito compito di istruire e custodire gli uomini. Ciascuno di questi occupa cinque gradi dello zodiaco, cioè 'domina' per cinque giorni l'anno, cedendo poi il passo all'angelo successivo. Se siete nati ad esempio fra l'1 ed il

Spesso, quando ci troviamo in una situazione difficile, dalla quale poi usciamo senza spiacevoli conseguenze, abbiamo come la sensazione di essere stati aiutati da un'invisibile protettore. Da millenni l'uomo percepisce la presenza di entità eteree che hanno il compito di vigilare su di noi lungo il cammino della vita.

Marco Fornari

5 settembre il vostro angelo si chiama Lehahiah, il suo canto è 'Dio clemente' e i doni che vi ha portato sono questi: la capacità di calmare la collera, la nostra e quella altrui, la capacità di ripappacificare i contendenti, ottime occasioni di successo,



△ La studiosa torinese Giuditta Dembech.

comprensione delle leggi divine, carattere altruistico. Ci sarebbero anche angeli 'scuri', in conflitto con quelli della luce. Essi portano gli stessi doni, ma in negativo. lo però preferisco non parlarne. E comunque l'uomo è una creatura forte, dotata di libero arbitrio che gli dà la facoltà di scegliere. L'aiuto degli angeli è fondamentale. Per ottenerlo basta invocarli, aprire loro la porta".

L'attività degli angeli è dunque efficacie ma molto discreta. Fedeli

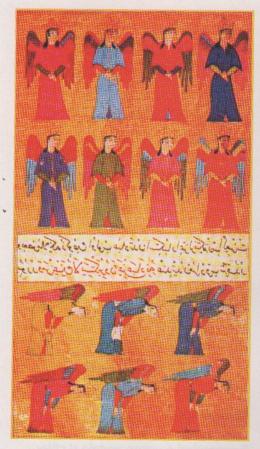

△ Angeli musulmani.

consiglieri, suggeritori invisibili, presenze intangibili ma determinanti per la nostra crescita spirituale.

#### SALVATI DAGLI ANGELI

Ciò non ostante, c'è chi afferma non solo di aver visto gli angeli ma di aver anche ricevuto un aiuto molto concreto da loro. Nel novembre del '93 la rivista francese "Mystères", collegata ad una fortunatissima serie televisiva sui misteri di questo e di altri mondi. pubblicava un lungo dossier sugli angeli "guardiani". "Nei momenti peggiori della vita", rifletteva l'articolista, "ci capita d'avere la sensazione di una voce interiore che guida i nostri passi: è la manifestazione della nostra intuizione o dell'angelo custode incaricato di vegliare sul corretto scorrere della nostra vita?"

Israele, dicembre 1993. Una sedicenție della Galilea, tale Lubna Haji, da anni sofferente di forti dolori lombari, mette in subbuglio le autorità religiose ebraiche dichiarando di essere stata guarita da un angelo.

"Una creatura vestita di bian-

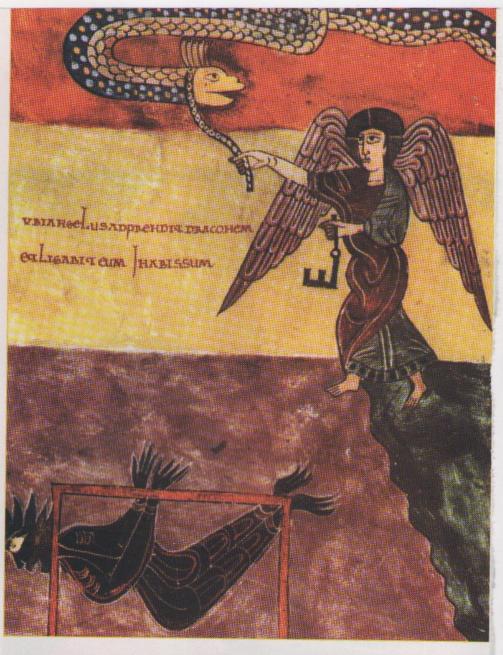

co", dichiara la giovane, "mi ha fatto visita di notte, mi ha imposto le mani sui fianchi e ha guarito per sempre le mie sofferenze".

Cokeville (Wyoming), maggio 1986. Alcuni terroristi fanno esplodere una bomba nella scuola locale. I 156 bambini presenti all'interno dell'edificio rimangono miracolosamente illesi e alcuni di loro affermano di aver visto, poco prima dell'esplosione, alcuni esseri vestiti di bianco che sembravano accesi come lampadine...

Racconti come questi abbondano sulle pagine di "Guidepost", un singolare periodico americano specializzato nel raccogliere e riferire esperienze che dimostrano la presenza degli angeli in mezzo a noi.

E a giudicare dalle numerose testimonianze provenienti da ogni parte del mondo, sembra proprio che gli angeli, in alcune circostanze siano capaci di interagire col nostro mondo fisico, manifestandosi in modo tangibile.

L'aspetto di questi esseri è un punto su cui le varie testimonianze concordano: emanano una luce abbagliante, sono indescrivibilmente belli, quasi sempre vestiti di bianco o di rosa, a seconda del sesso, perché contrariamente alla credenza comune ci sono angeli maschi e angeli femmine; nella maggior parte dei casi appaiono come esseri antropomorfi, ma a volte possono assumere una forma indefinita.

Quel che è certo è che chi li vede percepisce un grande senso di pace interiore e di immensa fiducia. Gli angeli non incutono mai timore e la persona che ha la ventura di incontrarli si convince facilmente della loro natura angelica, un po' come se "sentisse" che l'aiuto gli viene offerto da una creatura celestiale, pura e d'animo buono.

## In questo antico affresco paleocristiano l' angelo scaccia i demoni. Secondo molti esoteristi, i messaggeri celesti influenzerebbero direttamente la nostra vita.

△ Bo Gardner, il pilota salvato dagli angeli.



△ Paola Glovetti, autrice di diversi scritti sugli angeli.

#### IL RACCONTO DELLA SIGNORA PRINCE

In Inghilterra, la signora Hope Prince si convinse definitivamente della presenza di questi esseri quando, una sera, nella camera da letto del figlio Luke, di 7 anni, comparvero alcune figure circondate da una intensa luce azzurra. Gli angeli si erano gia manifestati una prima volta, quando Luke era ancora in fasce e soffriva per una malattia. La madre, temendo per la sua cagionevole salute, era intenta a pregare Dio disperatamente quando... "Improvvisamente", racconta la donna, notai che il bambino stava sorridendo e guardava intensamente davanti a sè, come se vedesse al di là della parete della stanza. Ho guardato anch'io da quella parte e ho visto qualcosa di incredibile. Nella cameretta era acceso solo il lumicino notturno, eppure la parete di fronte al letto era rischiarata da una luce intensa e bianchissima, e tutta la stanza era immersa in un'atmosfera dolce e serena. Non ho alcun dubbio, quello era l'angelo custode di Luke e aveva risposto alle mie preghiere...". Da quel momento, la salute del bambino migliorò notevolmente.

Tuttavia non sempre gli interventi angelici comportano la loro apparizione visibile. A volte l'angelo si può manifestare come una forza che ci trascina lontano dal pericolo salvandoci la vita. Altre volte ancora l'angelo è una voce interna che ci suggerisce il modo migliore per uscire da una situazione disperata.

Il già citato giornalista parigino Pierre Jovanovic afferma di essere stato salvato in extremis proprio da uno di questi custodi invisibili.

Mentre viaggiava in auto, in California, sulla strada che porta dalla Silicon Valley a San Francisco, una mano invisibile improvvisamente lo costrinse a piegare la testa sotto il volante, giusto in tempo per evitare un proiettile vagante sparato da uno squilibrato, armato di fucile, che si divertiva a bersagliare le automobili di passaggio.

Anche Bo Gartner, un pilota di aerei di Miami, in Florida, deve la propria vita all'intervento di un angelo. Un giorno Gartner si trovava in volo sopra l'oceano Atlantico, a metà strada tra le isole Bermuda e la costa orientale degli Stati Uniti. All'improvviso, i motori si bloccaro-

no per un guasto e l'aereo cominciò a picchiare senza controllo cadendo in mare. Il pilota riuscì a sopravvivere all'impatto ma fu preso dallo sconforto quando si accorse con terrore che un branco di squali si dirigeva verso di lui. Fu in quel momento che Bo udì una voce imperiosa: "Non preoccuparti! Nuota verso la costa!". L'uomo si guardò attorno incredulo e pensò di aver avuto un'allucinazione. Ma la voce tornò ancora a farsi sentire, inducendo Bo a nuotare con tutte le sue forze. "Nuota, nuota. Non

e bianchissima, e
tutta la stanza era
immersa in un'atmosfera dolce e serena.
Non ho alcun dubbio,
quello era l'angelo
custode di Luke e
aveva risposto alle
mie preghiere...

preoccuparti degli squali. Nuota, sei un uomo, un pilota! Nuota, non morirai". E in effetti Bo riuscì a raggiungere indenne la riva, dove fu raccolto da alcuni guardacoste.

Il pilota era in stato di ipotermia, aveva una gamba ferita ed era stremato. Nonostante questo era riuscito ad arrivare a nuoto fino a Miami sfuggendo agli squali, che lo avevano semplicemente ignorato. "Un angelo mi ha protetto durante il viaggio", afferma con convinzione il pilota.

#### GLI ANGELI NELLE TRADIZIONI ANTICHE

Ma da quando l'uomo ha cominciato a credere nell'esistenza degli angeli?

Da parecchio tempo, visto che la figura dell'angelo (termine che in greco significa 'messaggero') è presente fin dall'antichità in tutte le tradizioni. È sbagliato infatti credere che questi esseri siano un'esclusiva dell'iconografia cristiana. Le figure angeliche compaiono curiosamente in quasi tutte le religioni del passato. Erano conosciuti con il nome di 'Fravashi' presso i Parsi, e con quello di 'Nats' (geni) in Birmania e in Pakistan; nell'Estremo Oriente veni-

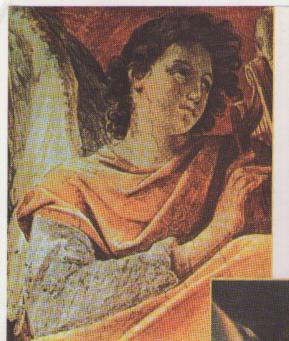

△ Un angelo musicista, secondo l'iconografia cristiana.

Un angelo messaggero dell'iconografia religiosa. >

vano adorati come divinità 'minori'. E non solo. Gli angeli e gli arcangeli ricorrono spesso anche nel Corano. dove Michele e Gabriele hanno un ruolo determinante. Dei messaggeri celesti troviamo tracce anche nelle dotte opere del filosofo musulmano Avicenna (980-1037), che cita Gabriele come "l'angelo dell'umanità" e Michele come quello "dei profeti".

Ma torniamo alla tradizione occidentale. Gli angeli del cristianesimo,

le belle figure aureolate che possiamo ammirare all'interno di qualsiasi chiesa, hanno un aspetto molto diverso nelle descrizioni dell'Antico Testamento. Gli angeli dell'ebraismo debbono molto infatti alle antiche tradizioni mesopotamiche. Gli Assiri e Babilonesi raffiguravano gli angeli come degli giganti barbuti

dotati di quattro grandi ali. Questi esseri, dal carattere molto volubile, erano messi a protezione delle città, una tradizione questa che fu in seguito ereditata nel medioevo europeo, allorché molti paesi pre-

mento - che gli ebrei non raffiguravano - venivano in genere immaginati con 6 (e non con 2) ali, privi di corpo ma con una enorme testa. Tre figure, poi, compaiono con maggior frequenza nelle scritture: due arcangeli, Michele e Gabriele, e

sero il nome degli arcangeli cristia-

ni. I messaggeri dell'Antico Testa-

l'angelo Raffaele. Michele è l'angelo protettore del popolo di Israele, ed E stato il soldato con la spada infuocata che ha scacciato il diavolo dal cielo. Gabriele è colui che "sta

davanti a Dio". Raffaele, il cui nome significa "Dio risana", è un tipico messaggero divino, uno "dei sette angeli che contemplano Dio" e che

in genere si manifesta come un essere perfettamente umano.

In molti casi gli angeli venivano disegnati, dai primi cristiani, come gigantesche ruote piene di occhi, che comparivano tra le fiamme. Fino al terzo secolo dopo Cristo gli angeli vennero invece dipinti come esseri biondi e bellissimi vestiti di

n tempo l'uomo era in grado di percepire la presenza di una sfera superiore della coscienza. Le figure che si muovevano in questa sfera sarebbero state chiamate, nel corso dei secoli, con nomi diversi.

> lunghe toghe bianche. In seguito presero la forma che attualmente conosciamo. Con il consolidamento del cristianesimo l'angelologia si amplia notevolmente. Le gerarchie angeliche vengono suddivise in

nove categorie: angeli, arcangeli e principati; potestà, virtù e dominazioni; troni, cherubini e serafini. Queste ultime due categorie derivano direttamente dal mondo religioso mesopotamico. I cherubini, in particolare, sono i "custodi del trono di Dio", i serafini invece rappresentano il più elevato dei cori angelici.

#### GLI ANGELI CADUTI

Ma i più noti angeli sono quelli 'caduti', chiamati Veglianti nei vangeli apocrifi, o più semplicemente 'diavoli'. Costoro si sarebbero ribellati nella notte dei tempi (su questo episodio la Bibbia non è molto chiara) e sarebbero stati scacciati da Dio e dai suoi angeli. Secondo la tradizione cristiana la caduta' sarebbe avvenuta in quanto i seguaci di Lucifero si sarebbero rifiutati di adorare la natura umana di Cristo: secondo il Corano invece il motivo sarebbe stato il rifiuto di sottomettersi ad Adamo. In ogni caso, il conflitto sarebbe esploso per un atto di superbia da parte di uno degli angeli più belli, scacciato dal cielo assieme ad una legione di seguaci. Da quel momento questi angeli, diventati diavoli, cioè 'avversari', tenterebbero gli uomini per portarli alla dannazione, sottraendoli alla luce divina.

Ma perché, dopo i fasti dei secoli passati, la figura dell'angelo è stata dimenticata per tanto tempo? Solo oggi infatti si assiste a un vero e proprio revival dei messaggeri celesti rivalutati ufficialmente anche dal pontificato di Giovanni Paolo II.

'Come si può desumere da tante opere del passato, in parti-

colare dai testi sacri e dalle grandi epopee di tutti i popoli, - scrive Paola Giovetti nel suo libro "Angeli" (ed. Mediterranee) - in un tempo lontano l'uomo accettava come cosa naturale la realtà degli esseri soprannaturali e sapeva prestare orecchio alla loro voce: esisteva, si potrebbe quasi dire, un canale aperto, un filo

diretto tra gli abitanti della Terra e gli abitanti delle sfere superiori. Oggi, a parte qualche eccezione, il canale sembra chiuso e il filo diretto spezzato".

Dunque gli esseri umani un



△ Gli angeli in un antico codice miniato latino.

tempo erano in grado di percepire la presenza di creature invisibili con le quali potevano anche comunicare? E se è cosi perché questa preziosa facoltà è andata perduta? A questo proposito un'ipotesi interessante viene illustrata dal professor Julian Jaynes, psicologo sperimentale e docente all'Università di Princeton, negli Stati Uniti. Jaynes parte dall'ormai universalmente accettato presupposto neuro fisiologico che i due emisferi del cervello svolgano funzioni diverse: l'emisfero sinistro presiede al linguaggio, alla razionalità, alla logica e alla vita cosciente; quello destro è invece legato all'intuizione, all'immaginazione, alla creatività e all'emozione. La tesi di Jaynes è che oggi l'uomo si lascia guidare prevalentemente dall'emisfero sinistro, mentre l'azione di quello destro si percepisce solo nei momenti creativi o nei pochi momenti in cui riusciamo ad avere intuizioni o a provare esperienze mistiche e religiose.

#### LA MENTE BICAMERALE

Forse un tempo, anche l'emisfero destro era sviluppato quanto il sinistro e quindi, l'uomo era in grado di percepire anche la presenza di una sfera superiore della coscienza. Le figure che si muovevano in questa sfera superiore sarebbero state chiamate, nel corso dei secoli, con nomi diversi a seconda del periodo e della cultura dominante: dei, angeli, ma anche fate, spiriti e persino demoni. Oggi solo poche persone avrebbero conservato la facoltà di sentire e vedere il mondo invisibile: i veggenti, i medium e, naturalmente, coloro che affermano di incontrare gli angeli.

La scienza ufficiale naturalmente nega a priori questa possibilità preferendo non immischiarsi in quella che è considerata materia di fede. Per gli scienziati le apparizioni angeliche sono riconducibili a una errata percezione della realtà causata di volta in volta da più fattori: allucinazioni, isteria o stati di alterazione della coscienza.

La scienza che per sua natura è costretta a rimanere fedele solo al "dogma" del metodo sperimentale, prende le distanze da tutto ciò che non può essere controllato e riprodotto in laboratorio. Tuttavia chi ha fede non ha alcun dubbio, pur non potendo dimostrare nulla di concreto. Rimangono perciò le incredibili testimonianze e i racconti che sfidano la nostra razionalità.

L'atteggiamento migliore per analizzare e studiare questa delicata materia sembra dunque quello espresso da Paola Giovetti a conclusione del suo libro: "Nessun commento, a mio giudizio. La cosa migliore è lasciare che i fatti parlino da soli, che i diversi racconti facciano il loro effetto su di noi. Le 'esperienze angeliche' sembrano essere più numerose di quanto pensiamo: forse occorrerebbe soltanto chiedere, parlarne, confidarle...".

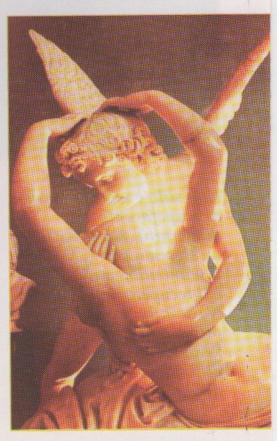

△ Amore e psiche di Canova. Qui l'angelo ha un atteggiamento affettuoso.

# Z GIORNI NEL MONDO



#### Una intera famiglia dice di avere visto una nave spaziale

Una nave spaziale è atterrata a due passi dalla fattoria dei Sutton, a Hopkinsville, nel Kentucky (U.S.A.). Il capo-famiglia, Mr. Cecil era uscito di casa, ma vi ritornò precipitosamente dicendo, tutto eccitato, che aveva visto scendere nell'orto una singolare imbarcazione. La paura era grande, ma più di questa era forte la curiosità. Tutti si affacciarono alla finestra. Dalla « nave » uscirono piccoli uomini verdi, alti una novantina di centimetri con le mani artigliate e i corpi fosforescenti. Uno di quei nanerottoli si avvicinò alla porta di casa, poi volse le spalle. Sutton sparò un colpo di fucile in aria. L'altro ritornò indietro. Gli spararono contro tutti. L'omino cadde. Poi si rialzò e scappò via. E la nave sparì.





INTERNI

L'«ostaggio» racconta di avere ricevuto tredici anni fa come souvenir dell'incontro ravvicinato tre profonde ferite sul

# «Cosí sono stato rapito dagli Uf

Un ex boy-scout di Genova rivela al convegno di S. Marino: fui sequestrato dall'Anoni

San Marino Francohaldo Chiocchi eno venali e ovviamente meno disumani di quelli sardi, esistono anche i sequestri marziani. I sequestrati della Anonima E. T. in inglese si chiamano «abdutions», letteralmente «gli addotti». E questo è anche il tito-lo di un bestseller dell'americano Bud Hopkins, che ne ha contati sedicimila soltanto negli Usa. In genere sono rapiti e plagiati poi restituiti dopo un contatto ravvicinato del quarto tipo, cioè diretto e fisico, con segni indelebili lasciati nella mente e nel corpo. Per alcune donne c'è anche il trauma di rapporti esogamici, vale a dire di fulminanti amori extraterrestri con orgasmi inconsci che si concludono in gravidanze isteriche o, addirittura, in sottrazione di feti dalla pancia della incintata. Anche se, stando ai fotogrammi sulla autopsia dell'assessuato ed oviparo «marziano di Roswell» (il grande scoop del III simposio ufologico di San Marino conclusosi ieri), non si riesca ancora ad immaginare quale genere di fornica-

mi all'ipnosi regressiva». Cioé all'interrogatorio dell'inconscio, alla rimozione dei complessi freudiani di un oggetto edipico non identificato. Sedute su sedute, che dureranno fino a dicembre. Ancora, sembra non gli han-no cavato fuori tutta la verità. Ma intanto è stato accertato che quella sera, al limitare del bosco rischiarato dalla discesa di una sfera luminosa, ha avuto un missing-time di 45 minuti, che al suo orologio gli sono sembrati appena tre. Quello che è accaduto non lo sa di preciso, oppure è top-secret. Fatto sta che sulla schiena gli sono rimaste tre profonde fenditure orizzontali, due di venti centimetri ed una piú breve. Ai medici sono apparse come ferite chirurgiche con punti di sutura. Ma non era stato mai operato. Le ha ancora, incise in dolori come tredici anni fa. Insomma, uno stigmatizzato dagli alieni. Perché?

Neppure il professor Ma-langa sa dirlo: «No procediamo per dubbi, ci sono segreti che ci sfuggono anche negli accadimenti accertati». Non sovviene neppure l'antiquariato. Nel secolo scorso, è accertato da un rapporto di polizia dell'epoca, un ufo scese in Francia come un elicottern



Gli appas di ufologia che i rapit vengono r con segni lasciati ne e nel corp Per alcune HALEMAN

onta di avere ricevuto tredici anni fa come souvenir dell'incontro ravvicinato tre profonde ferite sulla schiena

# í sono stato rapito dagli Ufo»

out di Genova rivela al convegno di S. Marino: fui sequestrato dall'Anonima E.T.

mi all'ipnosi regressiva». Cioé all'interrogatorio dell'inconscio, alla rimozione dei complessi freudiani di un oggetto edipico non identificato. Sedute su sedute, che dureranno fino a dicembre. Ancora, sembra non gli hanno cavato fuori tutta la verità. Ma intanto è stato accertato che quella sera, al limitare del bosco rischiarato dalla discesa di una sfera luminosa ha avuto un missing-time di 45 minuti, che al suo orologio gli sono sembrati appena tre Quello che è accaduto non lo sa di preciso, oppure è top secret. Fatto sta che sulla schiena gli sono rimaste tre profonde fenditure orizzontali, due di venti centimeti i ed una piú breve. Ai medici sono apparse come ferite chirurgiche con punti di sutura. Ma non era stato mai operato. Le ha ancora, incise in dolori come tredici anni fa. Insomma, uno stigmatizza o dagli alieni. Perché?

Neppure il professor Malanga sa dirlo: «No procediamo per dubbi, ci sono segreti che ci sfuggono anche negli accadimenti accertati». Non sovviene neppure l'antiquariato. Nel secolo scorso, è accertato da un rapporto di polizia dell'epoca, un ufo scese in Francia come un elicottero tra i contadini sbigottiti di una fattoria, tirò fuori un attrezzo prensile e si porto in cielo una vacca. All'indomani ne trovarono le ossa spolnate a sei chilometri di di-



Gli appassionati di ufologia dicono che i rapiti in genere vengono restituiti con segni indelebili lasciati nella mente e nel corpo. Per alcune donne c'è anche il trauma di fulminanti amori extraterrestri. Nelle foto (Olympia), una scena del celebre film di Spielberg e il disegno di un alieno

cano Bud Hopkins, che ne ha contati sedicimila soltanto negli Usa. In genere sono rapiti e plagiati poi restituiti dopo un contatto ravvicinato del quarto tipo, cioè diretto e fisico, con segni indelebili lasciati nella mente e nel corpo. Per alcune donne c'è anche il trauma di rapporti esogamici, vale a dire di fulminanti amori extraterrestri con orgasmi inconsci che si concludono in gravidanze isteriche o, addirittura, in sottrazione di feti dalla pancia della incintata. Anche se, stando ai fotogrammi sulla autopsia dell'assessuato ed oviparo «marziano di Roswell» (il grande scoop del III simposio ufologico di San Marino conclusosi ieri), non si riesca ancora ad immaginare quale genere di fornicazione sia possibile a bordo o nei paraggi di un disco volante. Un fatto è certo: gli ufonauti, quando atterrano e fanno scorrerie tra gli umani per rapirne qualcuno, hanno la fissazione del sesso e ai maschi prelevano sperma, alle femmine ovuli.

Queste ed altre scabrose operazioni (ad esempio l'iniezione di strani pallini nel cervello all'altezza della diapofisi, oppure bisturi luminosi infilati nella narice destra) avvengono in un periodo relativamente veloce, che gli esperti chiamano «missing time». Poi gli «addotti» tornano a terra in stato di dissonanza cognitiva, in una semincoscienza spinta sino alla smemoratezza e per ritestarli al ricordo dell'accaduto si deve intervenire con un trattamento di cosiddetto ipnosi regressiva, che è una specie di psicanalisi applicata all'ufologia.

Queste cose dell'altro mondo è il professor Corrado Malanga, docente di chimica all'università di Pisa, a scientificadettagliarcele mente mentre al convegno di San Marino l'inglese Philip Mantle, ultimo relatore, cita anche la gaia testimonianza di un gallese cordiamente «addotto» per una breve e-scursione da diporto sul cielo della sua città. Tra l'altro, questo dei rapimenti spaziali sarà anche il tema (ancora non annunciato perché l'argomento è troppo improbo per i profani e troppo goloso per i mitomani) del prossimo simposio ufologico, probabi-le titolo «Contatti cosmici e incontri del quarto tipo»

Malanga, così come il segretario del Centro Ufologico Nazionale (Cun) Roberto Pinotti, è uno studioso serio, e anche consapevole dei rischi che corra nello scottico

mondo accademico. Ma assicura: «Non andiamo a caccia di marziani, facciamo come la Chiesa. Non diciamo mai che è un miracolo, però studiamo e accertiamo il fenomeno che fa gridare al miracolo». Lui di questi fenomeni ne ha studiati e accertati molti. I penultimi sono due atterraggi nel Napoletano, a 45 minuti, che al suo orologio gli sono sembrati appena tre. Quello che è accaduto non lo sa di preciso, oppure è topsecret. Fatto sta che sulla schiena gli sono rimaste tre profonde fenditure orizzontali, due di venti centimetri ed una piú breve. Ai medici sono apparse come ferite chirurgiche con punti di sutura. Ma non era stato mai operato. Le ha ancora, incise in dolori come tredici anni fa. Insomma, uno stigmatizzato dagli alieni. Perché?

Neppure il professor Ma-langa sa dirlo: «No procediamo per dubbi, ci sono segreti che ci sfuggono anche negli accadimenti accertati». Non sovviene neppure l'antiqua-riato. Nel secolo scorso, è accertato da un rapporto di polizia dell'epoca, un ufo scese in Francia come un elicottero tra i contadini sbigottiti di una fattoria, tirò fuori un attrezzo prensile e si portò in cielo una vacca. All'indomani ne trovarono le ossa spolpate a sei chilometri di distanza. I marziani ne avevano fatto bistecche?

# Sugli a

Un giornale ingles

**ASSISTENT** 

#### Aerei, un altı per 4 ore no

Ancora disagi per chi deve volare. Scatta oggi uno nuovo sciopero degli assistenti di volo Alitalia aderenti al Sulta. Hostess e stewart incroceranno le braccia dalle 13. 30 alle 17. 30. Tutto regolare o quasi, invece, sul fronte del trasporto ferroviario. Capitreno e capistazione hanno sospeso l'agitazione prevista dalle 21 di sabato alla stessa ora di domenica. Anche gli autoferrotranvieri hanno deciso di lavorare regolarmente.

Durante le 4 ore di scioperi degli assistenti di volo, saranno pochi i decolli garantiti. La compagnia di bandiera ita-

lo i collegamenti Catania-Pisa, Pisa-Catania, Genova-Roma-Alghero, Torino-Cagliari-Palermo e viceversa, Milano-Pisa-Palermo e ritorno, Roma-Bangkok-Sydney-Melbourne. Con questa protesta, i lavoratori del Sulta chiedono la riapertura delle trattative con-

Roma

nauti, quando atterrano e fanno scorrerie tra gli umani per rapirne qualcuno, hanno la fissazione del sesso e ai maschi prelevano sperma, alle femmine ovuli.

n

p

n

Queste ed altre scabrose operazioni (ad esempio l'iniezione di strani pallini nel cervello all'altezza della diapofisi, oppure bisturi luminosi infilati nella narice destra) avvengono in un periodo relativamente veloce, che gli esperti chiamano «missing ti-me». Poi gli «addotti» tornano a terra in stato di dissonanza cognitiva, in una semincoscienza spinta sino alla smemoratezza e per ritestarli al ricordo dell'accaduto si deve intervenire con un tratta-mento di cosiddetto ipnosi regressiva, che è una specie di psicanalisi applicata all'ufologia.

cose dell'altro Queste mondo è il professor Corrado Malanga, docente di chimica all'università di Pisa, a scientificadettagliarcele mente mentre al convegno di San Marino l'inglese Philip Mantle, ultimo relatore, cita anche la gaia testimonianza di un gallese cordiamente «addotto» per una breve escursione da diporto sul cielo della sua città. Tra l'altro, questo dei rapimenti spaziali sarà anche il tema (ancora non annunciato perché l'argomento è troppo improbo per i profani e troppo goloso per i mitomani) del prossimo simposio ufologico, probabi-le titolo «Contatti cosmici e incontri del quarto tipo»

Malanga, così come il se-gretario del Centro Ufologico Nazionale (Cun) Roberto Pinotti, è uno studioso serio. e anche consapevole dei rischi che corre nello scettico mondo accademico. Ma assicura: «Non andiamo a caccia di marziani, facciamo come la Chiesa. Non diciamo mai che è un miracolo, però studiamo e accertiamo il fenomeno che fa gridare al miracolo». Lui di questi fenomeni ne ha studiati e accertati molti. I penultimi sono due atterraggi nel Napoletano, a Luogosano nel 1989 e l'anno successivo a Cicciano, dove ha controllato le bruciature lasciate sul terreno e le ha riprodotte chimicamente in laboratorio constatando in Dsc (calorimetrie differenziate) un contagio da microonde cinquanta milioni di volte superiore alla «dose» industriale. Gli ultimi sono cinque rapiti italiani, sui quali durano ancora gli accertamenti.

Uno dei cinque si aggira in incognita qui a San Marino e a vederlo sembra marziano come i suoi rapitori, piccolissimo, diafano, occhiuto, stempiato e stralunato come è. Ha uno zainetto a tracolla, sguscia tra i curiosi. Si chiama Valerio Lonzi, è di Genova, ha 26 anni, dirige un'associazione che si occupa di «giochi di ruolo», è un ex boyscout come Prodi e Badaloni. Appunto quando era boy-

intervenire con un trattamento di cosiddetto ipnosi regressiva, che è una specie di psicanalisi applicata al-

l'ufologia.

dell'altro cose Queste mondo è il professor Corrado Malanga, docente di chimica all'università di Pisa, a scientificadettagliarcele mente mentre al convegno di San Marino l'inglese Philip Mantle, ultimo relatore, cita anche la gaia testimonianza di un gallese cordiamente «addotto» per una breve e-scursione da diporto sul cielo della sua città. Tra l'altro, questo dei rapimenti spaziali sarà anche il tema (ancora non annunciato perché l'argomento è troppo improbo per i profani e troppo goloso per i mitomani) del prossimo simposio ufologico, probabi-le titolo «Contatti cosmici e incontri del quarto tipo».

Malanga, così come il se-gretario del Centro Ufologico Nazionale (Cun) Roberto Pinotti, è uno studioso serio, e anche consapevole dei rischi che corre nello scettico mondo accademico. Ma assicura: «Non andiamo a caccia di marziani, facciamo come la Chiesa. Non diciamo mai che è un miracolo, però studiamo e accertiamo il fenomeno che fa gridare al miracolo». Lui di questi fenomeni ne ha studiati e accertati molti. I penultimi sono due atterraggi nel Napoletano, a Luogosano nel 1989 e l'anno successivo a Cicciano, dove ha controllato le bruciature lasciate sul terreno e le ha riprodotte chimicamente in laboratorio constatando in Dsc (calorimetrie differenziate) un contagio da microonde cinquanta milioni di volte superiore alla «dose» industriale. Gli ultimi sono cinque rapiti italiani, sui quali durano ancora gli accertamenti.

Uno dei cinque si aggira in incognita qui a San Marino e a vederlo sembra marziano come i suoi rapitori, piccolisocchiuto, diafano, simo, stempiato e stralunato come è. Ha uno zainetto a tracolla, sguscia tra i curiosi. Si chiama Valerio Lonzi, è di Genova, ha 26 anni, dirige un'associazione che si occupa di «giochi di ruolo», è un ex boy-scout come Prodi e Badaloni. Appunto quando era boy-scout gli è accaduto in un campeggio nel 1982 quello che non avrebbe mai voluto raccontare e che ha confidato soltanto l'anno scorso al professor Malanga. Cuore di boy-scout, dice: «Ero molto imbarazzato, ma poi mi sono imposto di dare il buon esempio perché il mio caso poteva servire a capirne tanti altri. E così ho accettato di sottopor-

## Viaggio tra gli studiosi di oggetti volanti non identificati a

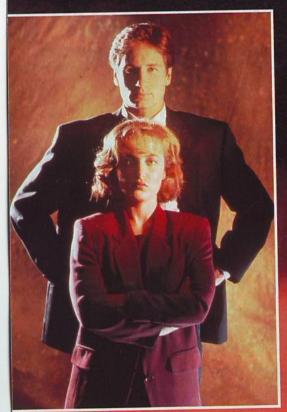

In Italia, ma
soprattutto in
America, molte
persone sostengono
di essere state
sequestrate dagli
alieni. "Chi",
per saperne di più,
ha incontrato
il maggiore
esperto italiano
del fenomeno





## SALVA-ALITO GIULIANI<sup>®</sup>

AGISCE NELLO STOMACO CONTRO L'ALITOSI



30 compresse masticabili

SENZA ZUCCHERO
GUSTO FRESCO

# Alito più sicuro dopo i pasti

SE IL PROBLEMA E'...

ALLORA SI PUO' TRATTARE DI...

Alitosi, l'alito pesante, causa di imbarazzanti problemi nella vita sociale di relazione Cattiva digestione di un pasto pesante o speziato (aglio, cipolla, ecc.)

Prolungato ristagno delle scorie nell'intestino

Consumo eccessivo di alcolici e sigarette, specialmente durante i pasti

Insufficiente igiene orale

CHIEDI AL TUO FARMACISTA

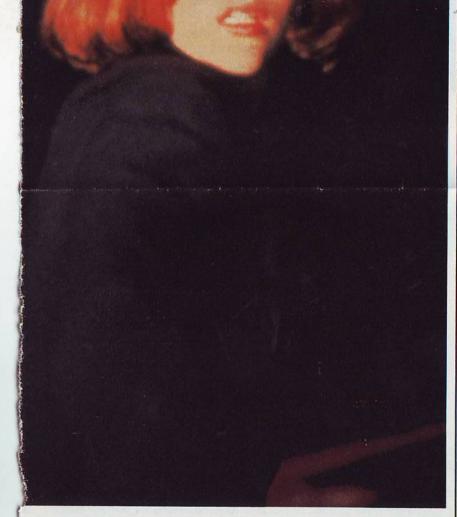

che suscitano le reazioni più varie in chi li ascolta: dall'ironia allo scetticismo integrale, dalla suggestione fino, perché no, alla paura. Chi invece non ha dubbi sulla veridicità di buona parte dei racconti dei "rapiti" e studia più o meno serenamente il fenomeno è il professor Corrado Malanga, 46 anni. ricercatore del Dipartimento di chimica e chimica industriale all'Università di Pisa, nonché maggior esperto italiano di abduction. Malanga analizza gli ad-

dotti da oltre cinque anni e gestisce una casistica così vasta che ha deciso di farne un libro di prossima uscita per Rizzoli. Titolo: Interferenze aliene.

Domanda. Professor Malanga, si rende conto di quanto sia difficile crederle?

Risposta, «Sono cosciente della difficoltà di rendere credibili le esperienze vissute dagli addotti. Ma le ricerche che, a parte il sottoscritto, illustri studiosi come lo psichiatra di fama mondiale =>>

# sicuro dopo i pasti

SE IL PROBLEMA E'... ALLORA SI PUO' TRATTARE DI...

Alitosi. l'alito pesante. causa di imbarazzanti problemi nella vita sociale di relazione

Cattiva digestione di un pasto pesante o speziato (aglio, cipolla, ecc.)

Prolungato ristagno delle scorie nell'intestino

Consumo eccessivo di alcolici e sigarette, specialmente durante i pasti

Insufficiente igiene orale

#### CHIEDI AL TUO FARMACISTA

SALVA-ALITO GIULIANI, compresse dal gusto fresco, a base di:

- Olio essenziale di Cardamomo
- neutralizza i cattivi odori nello stomaco, demolisce i componenti maleodoranti o li inattiva:
- facilita la digestione, il transito e l'eliminazione delle scorie di odore sgradevole:
- Olio essenziale di Menta e Liquirizia
- sviluppano un immediato effetto rinfrescante in bocca. Le compresse di Salva-Alito Giuliani, masticate lentamente subito dopo i pasti, combattono l'imbarazzante problema dell'alitosi là dove nasce, nello stomaco.
- Non contiene zucchero (quindi non favorisce la carie ed è adatto anche ai diabetici o a chi seque una dieta ipocalorica).
- Non è un farmaco.





### «I rapiti dagli Ufo non ricordano nulla, solo con l'ipnosi rivivono la loro esperienza», dice il professor Malanga

⇒ John Mack dell'Università di Harvard portano avanti in questo campo, dovrebbero indurre i più scettici ad avvicinarsi al fenomeno quanto meno senza prevenzioni di sorta. Mack realizza ipnosi regressive sui soggetti rapiti che così rivivono il momento dell'abduction». Anche Malanga conduce. in collaborazione con un gruppo di psicologi, esperimenti di ipnosi regressiva sui soggetti che affermano d'essere stati rapiti da alieni. E ci offre l'esempio di Valerio Lonzi, genovese, oggi trentenne programmatore di computer, che sostiene d'essere stato prelevato a 15 anni «in un campeggio di scout a Reppia, sulle colline fra Chiavari e Sestri Levante». Un incontro durato circa un'ora che gli parve di pochi minuti e che dimenticò immediatamente. Si rese conto che qualcosa di strano era successo solo quando, una volta a casa, si ritrovò tre cicatrici

lunghe circa 15 centimetri dietro la schiena. «In stato di ipnosi regressiva», continua il professor Malanga, «Valerio Lonzi ha affermato di aver avuto anche altri precedenti "rapimenti" e ha descritto gli alieni, "con il collo sottilissimo, la testa schiacciata, magrissimi, piccolissimi, quasi rachitici" e l'interno dell'astronave in cui gli venne messa a contatto

A sin., il disegno di un alieno realizzato in base all'identikit fornito da un rapito in Usa. A ds., un frammento di magnesio trovato in Brasile nel '57: per Malanga è il frammento di un'astronave.

tembre 1961, il rapimento dei coniugi statunitensi Barney e Betty Hill, sottoposti dalle entità aliene a «sgradevoli esami clinici» sulle loro capacità riproduttive dando avvio al fenomeno, che poi si ripeterà sempre nei racconti degli addotti, del missing time ovvero un buco temporale di cui il rapito non sa dare una spiegazione razionale. L'ipnosi regressiva venne usata Pisa. A ds., il professor Corrado Malanga, 46 anni, ricercatore all'Università di Pisa e maggior esperto di ranimenti da parte di extraterrestri. Uno dei casi studiati da Malanga è quello di Valerio Lonzi (a sin.), 30 anni. programmatore genovese. In stato di ipnosi. Lonzi ha ricordato il suo sequestro, avvenuto quando aveva 15 anni, e ha descritto alieni e astronave.



per la prima volta nel 1973 con due operai americani, Charles el Hickson e Calvin Parker, "rapiti", la loro dire, su una spiaggia del Mississippi. Sotto ipnosi, in una seduta organizzata da un'associazione ufologica americana, l'Apro, anche Hickson e Parker dissero d'essere stati sottoposti a esami con uno strumento «simile a un occhio». L'anno successivo l'A-



Sopra, l'orma lasciata da una presunta astronave vicino all'aeroporto di Lucca. A ds., i disegni di veicoli spaziali descritti da vari testimoni.

rapiti da alieni. E ci offre l'esempio di Valerio Lonzi, genovese, oggi trentenne programmatore di computer, che sostiene d'essere stato prelevato a 15 anni «in un campeggio di scout a Reppia, sulle colline fra Chiavari e Sestri Levante». Un incontro durato circa un'ora che gli parve di pochi minuti e che dimenticò immediatamente. Si rese conto che qualcosa di strano era successo solo quando, una volta a casa, si ritrovò tre cicatrici

lunghe circa 15 centimetri dietro la schiena. «In stato di ipnosi regressiva», continua il professor Malanga, «Valerio Lonzi ha affermato di aver avuto anche altri precedenti "rapimenti" e ha descritto gli alieni, "con il collo sottilissimo, la testa schiacciata, magrissimi, piccolissimi, quasi rachitici" e l'interno dell'astronave in cui gli venne messa a contatto della schiena una sorta di scatola metallica. Parlò persino con loro che gli dicevano di non preoccuparsi perché erano lì "in amicizia"». In che lingua? Di questo la relazione dell'ipnosi regressiva. firmata da Malanga e dall'ipnologo Moretti, non fa cenno. Ma visto che Lonzi parlava solo italiano, anzi genovese...

Il primo caso riferito ed esaminato di abduction risale al 15 ottobre 1957. Ne fu protagonista l'agricoltore brasiliano Antonio Villas Boas che raccontò d'essere stato costretto da alcuni extraterrestri «alti un metro e mezzo» ad avere rapporti sessuali con una donna di aspetto umanoide. Il rapporto sarebbe stato consumato a bordo di un Ufo. Seguì, il 19 set-

A sin., il disegno di un alieno realizzato in base all'identikit fornito da un rapito in Usa. A ds., un frammento di magnesio trovato in Brasile nel '57: per Malanga è il frammento di un'astronave.

tembre 1961, il rapimento dei coniugi statunitensi Barney e Betty Hill, sottoposti dalle entità aliene a «sgradevoli esami clinici» sulle loro capacità riproduttive dando avvio al fenomeno, che poi si ripeterà sempre nei racconti degli addotti, del missing time ovvero un buco temporale di cui il rapito non sa dare una spiegazione razionale. L'ipnosi regressiva venne usata per la prima volta nel 1973 con due operai americani, Charles Hickson e Calvin Parker, "rapiti", a loro dire, su una spiaggia del Mississippi. Sotto ipnosi, in una seduta organizzata da un'associazione ufologica americana, l'Apro, anche Hickson e Parker dissero d'essere stati sottoposti a esami con uno strumento «simile a un

occhio». L'anno successivo l'A-



Sopra, l'orma lasciata da una presunta astronave vicino all'aeroporto di Lucca. A ds., i disegni di veicoli spaziali descritti da vari testimoni.

## Un test per gli ostaggi degli alieni

MILANO - NOVEMBRE

1 5 per mille degli italiani è sottoposto al fenomeno dei "rapimenti" da parte di entità aliene». Di questo dato si attribuisce la paternità il professor Corrado Malanga, nella veste di consigliere del CUN (Centro Ufologico Nazionale), che ha realizzato, attraverso questionari pubblicati sulla rivista Dossier Alieni, una indagine personale sul fenomeno.

«Naturalmente», precisa Malanga, «non abbiamo tenuto conto dei questionari che non ci dessero garanzie minime di affidabilità, stabilite in base alla nostra esperienza e ci siamo affidati alla metodologia statistica sperimentata dall'ufologo americano Willy Smith».

Ma gli alieni preferiscono rapire gli uomini o le donne? La statistica fornisce percentuali quasi identiche per i due sessi (5,22 per mille le donne "rapite", 5,62 gli uomini).

Ma esaminiamo nello specifico alcune fra le domande del questionario. Se la numero 8 può decisamente portare fuori strada («Vi è mai capitato di svegliarvi nel cuore della notte credendo di essere circondati da strane entità?»), la 13 è più diretta («Avete mai visto un Ufo?»).

E l'identikit dell'alieno? Eccolo, quasi sempre lo stesso: «Esserini piccoli e grigi, a volte molto rugosi, macrocefali, con grandi occhioni e quattro dita alle mani». Somigliano molto all'E.T. di Carlo Rambaldi. M.Gi.



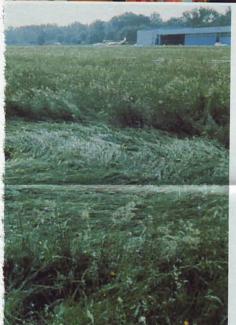



pro aveva già schedato 55 casi. E altri 50 li denunciava lo psicologo clinico dell'Università del Wyoming Leo R.Sprinkle. Nel maggio 1992 l'istituto demoscopico americano Roper pubblicava un sondaggio secondo cui solo negli Usa i "sequestrati" da alieni si sarebbero aggirati intorno ai tre milioni e mezzo. Due anni dopo usciva il libro dello psichiatra John Mack (Incontri con gli alieni, in Italia pubblicato da Mondadori) che ha legittimato la teoria di «impianti installati nel corpo dei "rapiti" da parte delle entità aliene». Gli esperimenti sarebbero frequentemente di carattere riproduttivo (inseminazione delle donne e prelievo dello sper-

ma «con una speciale macchinetta» per gli uomini) o legate a un controllo costante dell'umano (sonde nascoste in varie parti del corpo, più spesso nel collo). Hanno ragione studiosi come l'inglese Martin Kottmayer, gli australiani Keith Basterfield e Robert Bartholomew o l'italiano Paolo Toselli che affermano essere i "rapiti" «personalità inclini alla fantasia»? Certamente più fantasiosa del già fantasioso racconto del protagonista è la versione cinematografica (Bagliori nel buio di Robert Lieberman, 1993) di un noto caso di abduction, quello che avrebbe interessato, in Arizona, il 5 novembre 1975, il taglialegna Trevis Walton. L'uomo tornava dal suo lavoro con alcuni colleghi a bordo di un camioncino quando apparve

in cielo, a bassissima quota, un oggetto luminoso discoidale. Walton scese per vedere meglio, ma venne scagliato via da un raggio proiettato dall'astronave. I compagni fuggirono terrorizzati. Walton sparì per sei giorni. Quando, stravolto, chiamò un parente da una cabina telefonica, credendo d'essere stato via un paio d'ore, raccontò di un "esame" cui sarebbe stato sottoposto su un'astronave da alcuni alieni «alti un metro e mezzo, simili a feti ben sviluppati, completamente calvi». Macchina della verità e ipnosi regressiva confermarono: Walton non mentiva. Quanto meno, era in buona fede.

Michele Giordano
3 - Continua

Ai confini della realtà

Valerio Lonzi, oggi
ventottenne,
aveva 14 anni
all'epoca del
drammatico
incontro di cui
riferisce in queste
pagine. Oggi si
dedica all'ufologia
collaborando con
Corrado Malanga,
a sua volta
studioso del
fenomeno, che in
una delle due foto
appare
accanto a lui.





GLI STRAORDINARI RACCONTI DEI «RAPITI» DAGLI ALIENI

"Mi rimasero

quei segni
sulla schiena"

«Vidi tre sfere luminose venire verso di me e allontanarsi. Fu un attimo. Ma guardando l'orologio mi accorsi che erano trascorsi 45'», ricorda Valerio Lonzi, un tecnico di Chiavari. Più tardi scoprirà di avere delle inesplicabili cicatrici, sulle cui origini è stata formulata dagli ufologi un'ipotesi sconvolgente Il fenomeno, a giudizio degli esperti di ufologia, è sempre più diffuso e inquietante. Aumentano i casi di persone che affermano di avere incontrato degli esseri alieni. Incontri ravvicinati, beninteso, che in qualche caso sfociano addirittura in fugaci rapimenti. Chi dice di essere rimasto vittima di questo genere d'incontri, definito del quarto tipo, racconta in genere il suo caso dopo essersi sottoposto a una terapia di ipnosi regressiva, una tecnica per fare emergere ricordi rimasti misteriosamente sepolti nell'inconscio. La scorsa settimana, nel primo articolo di questa nuova, avvincente serie, Visto ha pubblicato il racconto di un metronotte genovese, Fortunato Zanfretta. Dopo l'avvistamento di un oggetto luminoso, Zanfretta spiegò di essere stato catturato e posto sotto un casco di fuoco, probabilmente all'interno di un'astronave. Un episodio che ha sconvolto la sua vita. E un racconto che trova riscontri in molti casi analoghi registrati in tutto il mondo dagli studiosi di ufologia, una disciplina nata cinquant'anni fa esatti con il primo avvistamento di un Ufo a Washington, da parte di un uomo d'affari americano.

#### di PAOLA GIOVETTI Genova, febbraio.

a scena. Un campeggio di scout sulle colline terrazzate presso Chiavari. Siamo nel 1982, è una sera di fine luglio. Valerio Lonzi, un ragazzo di 14 anni che occupa una delle ultime tende, proprio sul gradino più alto vicino al bosco, si accorge alle undici e un quarto di sera di respirare male. Pensa a un nuovo attacco di quell'asma che l'ha tanto fatto tribolare da bambino, ed esce all'aperto.

Qui, con sua enorme sorpresa, vede al margine del bosco uno degli amici scout immobile come una statua, con una torcia spenta in mano, nell'altra l'accetta per tagliare la legna. Sembra proprio paralizzato.

Dietro di lui, nel bosco, tre luci si stanno avvicinando. Valerio pensa a uno scherzo, poi riflette che potrebbero essere dei malintenzionati. Infine si accorge che le tre luci sono sfere grosse come palle da bowling: sembrano di vetro smerigliato, bianchissime al centro, gialle e verdi alla periferia.

Lonzi, che oggi ha 28anni ed è un giovanotto di piccola statura, dai lineamenti particolari, molto maturo e preparato, programmatore di computer, cintura nera di karate, così ricorda: «La luce curiosamente non si proiettava sull'ambiente circostante. Giunte vicino al mio amico che continuava a restare immobile, le sfere gli girarono intorno due volte, poi vennero verso di me. Io puntai la torcia, e quelle si affievolirono e sparirono. Ed ecco che il mio amico si riscosse, mi venne incontro, mi disse che si era allontanato dalla tenda per vedere la luce e che nella sua memoria c'era una sfasatura di oltre un'ora.

«Guardai l'orologio: era da poco passata la mezzanotte. Anche nella mia memoria mancavano 45 minuti. Non riuscendo a capire, tornammo in tenda e cercammo di non pensarci. Scoprimmo poi che anche altri amici avevano visto le luci, ma avevano avuto paura e non si erano mossi».

Valerio stava cominciando a rimuovere quell'insolito episodio quando qualche giorno dopo, tornato a casa, sua madre scoprì che aveva sulla schiena dei lunghi segni rossi, come tagli appena cicatrizzati.

«Îo non mi ero accorto di niente, anche perché quei "tagli" non mi procuravano alcun dolore né altro fastidio. La mamma mi portò dal nostro medico, il quale affermò che erano stati fatti con il bisturi e cuciti con punti di sutura. Altri medici, tra cui quelli del centro di endocrinologia dell'ospedale San Martino, dissero la stessa cosa. Il fatto, per la scienza, risultava inspiegabile. Ad accrescere il mistero c'era anche uno strano buco in una gamba: me lo portavo addosso almeno da quando avevo 12 anni. Ho scoperto in seguito che il 95% dei "contattati" ha questo segno: un incavo sotto il ginocchio della gamba destra...».

Passano gli anni e, divenuto adulto, Valerio comincia a desiderare con molta intensità di saperne di più su questi misteri.

«Tre anni fa contattai il dottor Corrado Malanga, titolare della cattedra di chimica organica all'università di Pisa, studioso del fenomeno Ufo, il quale si interessò subito al mio caso e appurò che nel luglio del 1982 nella zona di Chiavari era stata segnalata la presenza di oggetti volanti non identificati. Per capire che cos'era successo in quei 45 minuti di cui non conservavo ricordo, mi propose l'ipnosi regressiva a cui mi sono sottoposto per due anni».

«Questa terapia», spiega Malanga, «è il mezzo più efficace per far emergere i ricordi. Per praticarla ci rivolgemmo al dottor Mauro Moretti di Genova, medico e psicoterapeuta, che aveva già praticato l'ipnosi regressiva a Zanfretta, il metronotte genovese che alla fine

continua a pag. 76

#### di PAOLA GIOVETTI

## Il mondo dei misteri

#### Un avviso di morte

H o 34 anni e sono sposata con quattro bambini. Nell'ottobre del 1995, mentre stavo facendo l'aerosol alla più piccola, ho visto entrare dalla porta centrale di casa la figura della morte vestita di nero. Aveva l'inequivocabile falce in mano. Ho stretto al cuore la mia bambina temendo che la morte fosse venuta per lei e non ho detto niente a nessuno per timore di essere presa per pazza. Passati appena tre mesi, mia suocera (viviamo nella sua casa) scoprì di avere un tumore al fegato e morì in poco tempo. lo ora vivo nel terrore, perché non mi sento bene e la morte l'ho vista entrare in casa, ma non uscire... Rispondimi presto, ti prego, perché sono proprio angosciata.

Patrizia, Potenza

Cara Patrizia, mi sembra che la tua visione, che sostanzialmente è una precognizione proiettata simbolicamente nell'immagine notissima della morte con la falce, abbia già trovato la sua realizzazione: riguardava tua suocera, e basta. Il tuo malessere potrebbe essere dovuto a tanti motivi: stanchezza del tutto normale nel tuo caso (quattro figli in pochi anni non sono uno scherzo), una buona dose di ansia e paura, qualche piccolo disturbo oggettivo, per il quale consulterei il medico. Tu evidentemente sei un soggetto sensitivo e sensibile, che capta le informazioni ma non riesce poi a collocarle nella dimensione giusta. Fidati: la precognizione si è già realizzata.

### Chi è il mio angelo custode?

Vorrei farle alcune domande, fidando nella sua sensibilità e competenza: chi è il mio spirito guida? Esiste qualche pubblicazione attraverso la quale è possibile determinare da soli il nome dello spirito guida? Secondo un



libro che ho letto, in base alla mia data di nascita (19 febbraio 1927) il mio protettore sarebbe Manakel. Mi chiedo che significato ha questo nome e che cosa significhino gli altri nomi che ho trovato in quel testo. Grazie fin d'ora.

Antonio Esposito, Benevento

Non ho niente contro le ormai innumerevoli pubblicazioni sugli angeli; io stessa, quando l'argomento non faceva tendenza, ho scritto un libro sul tema. Mi sembra però che si stia un po' esagerando: pretendere, sulla base della data di nascita, di stabilire persino il nome dell'invisibile protettore, è veramente troppo. In questo modo si rischia di banalizzare ogni cosa. Non me ne voglia quindi se non rispondo alla sua domanda: certi contatti si cercano dentro di sé, non sugli oroscopi. Quanto al significato del nome, non saprei proprio. Immagino però che nel libro cui lei fa riferimento potrà trovare le indicazioni adatte.

#### Brevemente

ASH 65 di Livorno mi ha scritto varie lettere, giunte a distanza di pochi giorni una dall'altra, chiedendo con insistenza notizie su Amity Ville, che sembrerebbe essere una casa infestata addirittura da demoni...lo non ne ho mai sentito parlare. Se qualcuno dei lettori ne fosse informato, ci scriva.

• Giacomo M. di Bergamo mi chiede di interpretare un suo sogno, che non posso pubblicare per motivi di spazio. Il sogno mi sembra chiaramente precognitivo, direi che non possono esservi dubbi in proposito. Resta da vedere se si tratta di un fatto isolato o abituale.

Indirizzate le vostre lettere a :

Visco Il mondo dei misteri
Via Rizzoli 2, 20132 Milano

segue da pag. 75

degli anni Settanta aveva avuto uno sconvolgente incontro ravvicinato con un essere alieno. Con Valerio abbiamo fatto settanta ore di ipnosi, diluite nello spazio di quasi due anni, più l'analisi dei sogni. Non gli abbiamo fatto ricordare niente fino alla fine della terapia. Ora che si è conclusa, lo stiamo gradualmente rendendo consapevole della sua misteriosa vita parallela. Il fascicolo con i protocolli delle sedute è attualmente al-l'esame del Cun, il Centro ufologico nazionale, che lo sta confrontando con altri casi analoghi italiani e stranieri. Quello di Lonzi è senza alcun dubbio uno dei casi attuali più completi e interessanti che si conoscano».

Può anticipare a Visto qualcosa di ciò che è emerso nelle

sedute ipnotiche?

«Soltanto poche cose: ci riserviamo di darne notizia completa nelle sedi opportune, quando avremo ultimato l'analisi. Valerio ha raccontato in ipnosi che cosa gli è successo in quei 45 minuti mancanti. Sostanzialmente si tratta di questo: quando la luce di quei tre globi comparve, lui si trovò in una stanza esagonale. Accanto a lui c'era un essere piccolo, scuro, alto 120 cm circa, occhi a mandorla senza palpebre, quattro dita nella mano. Sente delle voci che lo guidano, attraverso le pareti vede altri esseri. Gli fanno togliere la camicia, alle spalle gli viene attaccata una specie di scatola, subisce controlli medici, viene operato. Dal soffitto scende una specie di grande casco che lo avvolge e che poi si risolleva. Gli vengono comunicate varie cose direttamente nel cervello e poi viene riportato nel punto in cui era stato prelevato. Qui recupera la memoria, anche il suo amico si scuote. Dalle regressioni ipnotiche è emerso dell'altro. Valerio è stato rapito più volte. A sette anni gli hanno fatto test attitudinali, a dodici anni c'è stato il prelievo di tessuto osseo sotto il ginocchio. A diciassette è avvenuto l'ultimo misterioso rapimento ... ».

Non basta: sembra che anche la famiglia di Valerio sia in qualche modo coinvolta in questa storia. Spiega Malanga: «Anche la mamma e la nonna hanno avuto a che fare con gli Ufo: loro però non vogliono essere ipnotizzate, quindi non possiamo procedere con le indagini. Tutte e due sono di piccola statura, come Valerio, e hanno lineamenti particolari. Quando la mamma di Valerio era incinta di un mese, vide in-

sieme con il marito un enorme disco in una zona deserta presso Sestri Levante, e fu investita da un fascio di luce verde, tipo laser. Prima di Valerio c'era stato un altro bambino, nato dopo sei mesi e mezzo di gravidanza e morto pochi giorni dopo. Stranamente, le madri di molti rapiti hanno avuto aborti a sette mesi di gravidanza. Quel fra-tellino di Valerio aveva occhi allungati, bocca sottile, mani con dita palmate, assomigliava agli esseri che Valerio vide in seguito. Anche la nonna di Valerio è un personaggio particolare: ha fatto solo la seconda elementare, eppure scrive romanzi di fantascienza. Anche lei piccolissima, volto strano. Forse la famiglia materna di Valerio è da molto tempo sotto controllo genetico. Questo per altro non è l'unico caso in cui si sono riscontrate implicazioni a livello familiare».

C'è una spiegazione a fatti

come questi?

La risposta di Malanga è precisa: «Utilizzano il nostro materiale biologico: prelievo di organi, sperma, sangue. Forse si può pensare anche a impianti di ovuli nelle donne. Questo avviene da molto tempo, forse da migliaia di anni. In base alle statistiche, negli Stati Uniti una persona su cento è stata rapita, spesso senza conservarne ricordo cosciente. In Italia stiamo controllando: io per esempio sto lavorando attualmente su una quarantina di casi seri e attendibili, 16 donne e 25 uomini, che presentano non poche analogie coi casi americani e con quello di Valerio. Perché avviene tutto questo? Devo onesta-mente ammettere che per ora non lo sappiamo».

Valerio intanto sta cercando di orientarsi: «Non ricordo niente, leggo il fascicolo come se si trattasse dell'esperienza di un altro. Sono diventato rappresentante ligure del Centro ufologico nazionale proprio per vivere queste cose dall'interno. Che cosa ne penso? Che loro ci trattano come cavie: non sono né buoni né cattivi, fanno con noi la stessa cosa che noi facciamo con gli animali. Forse lo scopo è quello di conoscerci meglio, forse vogliono interagire - mi auguro a fin di bene con la nostra evoluzione. In ogni caso, l'unica cosa da fare è andare avanti con gli studi, cercare di saperne di più».

Paola Giovetti

Nella prossima puntata la parola a uno dei maggiori esperti d'incontri ravvicinati. aprono davanti alla possibilità di comunicare con civiltà spaziali, alcuni racconti sugli alieni portano il sogno di una civiltà basata su ideali di pace, giustizia, amore universale. Questa è l'esperienza di Giorgio Dibitonto, direttore di una nuova rivista sul mondo del paranormale, *Nova Convivia*, che ha scritto *Angeli in astronave* (ed. Mediterranee), tradotto anche all'estero.

«Tutto è incominciato nel '68, a Genova», racconta. «Mentre frequentavo una scuola di psicanalisi ho conosciuto un pranoterapeuta di Loano. L'ho seguito per un anno, imparando a imporre le mani. Nell'80, mentre stavo trattando un soggetto esaurito, di colpo nella stanza mi è apparso un giovane bellissimo, con le ali, leggermente sollevato da terra e immerso in una luce splendente. Il fenomeno si è ripetuto poco prima di Pasqua: questa volta mi ha detto di essere Raffaele e mi ha invitato a controllare la sua storia nelle Sacre Scritture. Poi è svanito, con la promessa di farsi rivedere. Quando ho preso la Bibbia, questa si è aperta su una pagina che parlava proprio di Raffaele, l'arcangelo della guarigione, apparso a Tobia in sembianza umana.

«Un pomeriggio, mentre stavo riposando, ho visto con una visione tridimensionale un bosco, e la voce di Raffaele mi ha detto che lo avrei incontrato proprio in quel luogo il 23 aprile, sulla montagna dietro a Finale Ligure. Il giorno previsto mi sono recato là, seguendo la voce che mi istruiva. A un certo punto ho riconosciuto il bosco. Poi ho scorto una massa scura avvicinarsi: era un disco volante, un grande piatto argenteo con luci di vario colore e, sotto, tre grandi sfere. Mentre si fermava sopra gli alberi, ecco di nuovo

sima, che ha fuso tutte le parti in plastica della macchina: mi avevano dato una prova tangibile di questo incontro, altrimenti la mia razionalità avrebbe sminuito ciò che avevo vissuto».

Dibitonto parla in modo pacato, consapevole di proporre un'esperienza incredibile. «Ho rivisto Raffaele due giorni dopo e poi ancora, nell'arco di sei mesi, fino a tre, quattro volte la settimana. A me si sono uniti degli amici, che hanno condiviso questi incontri. Una volta, il 15 giugno, i dischi volanti sono apparsi sulla passeggiata di Nervi, facendosi vedere da tutti. In tre siamo anche entrati nei dischi: è difficile spiegare questa esperienza, perché si tratta di astronavi reali, fisiche, e nello stesso tempo è come essere nella luce, in una dimensione dove si oltrepassa la materia. Del resto ci è stato detto che vi sono realtà di infiniti mondi dell'universo oltre la dimensione materiale. E anche la nostra scienza dovrà comprendere i suoi limiti e raggiungere conoscenze superiori: ma questo sarà possibile sol-

«Degli alieni si parla anche nei libri sacri: arrivano dallo spazio per poter comunicare con noi» "rapiti" più famosi in Italia. Sotto: una foto di un'astronave.



tanto quando l'uomo sarà pronto e non userà a fini di potere le sue scoperte».

Per Giorgio Dibitonto gli esseri che dice di avere incontrato sono angeli che controllano l'universo e aiutano l'uomo ad evolversi: del resto, dice, molti passi delle Sacre Scritture possono essere letti in chiave ufologica, come tutta la storia di Mosè, che ricevette i dieci comandamenti da un disco volante, lo stesso che aveva aperto il Mar Rosso con la sua energia. Così Elia, rapito da un carro di fuoco, in realtà sarebbe salito a bordo di un disco volante. Un'interpretazione inquietante, appoggiata da alcuni studiosi, che hanno rilevato come anche nei Veda, i libri sacri indiani, si parli di carri di fuoco venuti dal cielo. Per Dibitonto questi esseri non intervengono nel destino dell'uomo per rispettare il suo libero arbitrio. Ma vi sono extraterrestri meno evoluti che a volte prelevano addirittura gli uomini per studiarli. E' il caso degli abducted, i rapiti, che in America si contano ormai a centinaia.

Un'esperienza italiana è quella vissuta nell'82 da Valerio Lonzi, nato, che fa il programmatore di computer. «Mentre stavamo intorno al fuoco, ho visto una luce appoggiata alla parete di un capanno alle mie spalle: ho pensato a una torcia dimenticata. Sono andato a prenderla con un amico: sembrava una palla di vetro, di forma sferica. Ma quando l'ho illuminata con la mia torcia, la luce è sparita, lasciando sul terreno un solco circolare, caldissimo, con l'erba gialla all'interno.

#### In campeggio tra gli scout

«Abbiamo deciso di non dire niente e poi ce ne siamo dimenticati, anche perché stavamo progettando di trovarci di nascosto in quattro a mezzanotte con alcune ragazze. Verso le undici sono uscito dalla tenda per prendere una boccata d'aria. Nel bosco ho visto a qualche metro di distanza uno dei ragazzi con cui avrei dovuto incontrarmi. Era in una posizione curiosa, stranamente immobile, con la testa reclinata. Mentre stavo per raggiungerlo, ho visto tre luci sferiche che si stavano avvicinando procedendo in fila indiana, fluttuando e ondeggiando, senza nessuno che le reggesse. Sembravano di vetro smerigliato. Al centro la luce era bianca, circondata da un alone giallo, che all'esterno diventava verde pallido: stranamente non illuminavano il terreno, come se la luce fosse circoscritta alla sfera. Dopo aver fatto tre giri intorno al mio amico, le luci mi sono venute incontro. Ma non appena le ho illuminate con la torcia, si sono spente. In quello stesso momento il mio amico ha avuto un sobbalzo e si è come ripreso.

«Tutto questo è accaduto in pochi secondi. Gli ho chiesto come mai era lì con tanto anticipo, vi-

sto che erano da poco passate le undici. Ma quando ho guardato l'orologio mi sono reso conto che era mezzanotte.

«Come era possibile? Non c'erano spiegazioni: per questo abbiamo deciso di non raccontarlo Il giorno dopo, tornato a casa, mentre facevo la doccia, mia madre si è accorta che avevo tre strani solchi rossi sulla schiena, come tre ferite. Ma jo non mi ero fatto niente. Vedendo la sua preoccupazione, le ho rivelato quanto era accaduto. E lei mi ha



Altre due foto di un UFO. II secondo con "alieno". **Negli USA** si ricorre a una tecnica speciale per verificare se questo tipo di foto sono false.

raccontato a sua volta una cosa che non aveva mai detto a nessuno. Mentre era incinta di pochi mesi e si trovava a Sestri con mio padre, vide un disco nel cielo, molto grande, che si fermò proprio sopra di loro investendola con un raggio senza procurarle però alcun danno, per poi allontanarsi velocemente».

di una liposuzione. Secondo la documentazione americana, vi sono casi simili di alta microchirurgia anche su animali spariti e poi ritrovati».

«Tra l'altro», continua Valerio «i medici del Centro di endocrinologia del San Martino di Genova hanno riscontrato strane anomalie: il mio scheletro ha subito una calcificazione precoce, per cui a quattrordici anni avevo una struttura simile a quella di un uomo adulto. Inoltre ero totalmente refrattario ai vaccini.

«Negli anni successivi ci sono state altre esperienze. A sedici anni, mentre mi trovavo nell'entroterra ligure con un amico, in una zona dove molte persone dicono di aver visto degli UFO, ho notato un oggetto volante che emetteva una luce fosforescente arancione. Stava rincorrendo un Piper a bassa quota: e quando l'ha raggiunto gli è andato sopra, poi ha virato a 45° ed è sparito.

«Due anni fa a mezzanotte, mentre stavo tornando a casa con degli amici, tra cui Maura di Meo (una studiosa con la quale ho fondato il centro culturale Stonehenge per approfondire i vari campi esoterici), ho visto una sfera di fuoco giallo».

Ma, al di là degli avvistamenti, è rimasto sospeso un interrogativo: che cos'era successo al campo scout, in quei quarantacinque minuti di cui Valerio non ha alcun ricordo?

«L'anno scorso ho raccontato la

«Ho 45 minuti



Genova, Valerio Lonzi, 27 anni, che secondo gli ufologi è stato rapito a 14. Sopra, Corrado Malanga, chimico ed esperto ufologo. e a lato, Mauro Moretti, ipnologo, che stanno studiando il caso.

mia esperienza e un giornale l'ha pubblicata», continua Valerio. «Così sono arrivati da me gli studiosi del Cun e il giornalista Bruno Ferracciolo, che mi hanno proposto di sottopormi all'ipnosi per scoprire ciò che ho rimosso».

#### Studiato come cavia?

Ferracciolo e Malanga si rivolsero al dottor Mauro Moretti, che si era occupato come esperto di ipnosi di un altro caso famoso, quello di Fortunato Zanfretta, un metronotte genovese che nel '78, durante un controllo vicino a Torriglia, aveva incontrato degli esseri "non umani", come aveva gridato ai colleghi nella sua radio.



ro il materiale emerso. Ora Valerio costituisce per noi una sonda per verificare le casistiche americane. Vi sono perlomeno altri cinque casi di rapiti in Italia, di cui ci occuperemo quando avremo finito questa ricerca. L'obiettivo del Cun è creare un metodo di indagine inattaccabile da parte di altri studiosi».

«Poiché si tratta di un caso molto delicato, meritevole di approfondimento, abbiamo deciso di divulgarlo solo quando avremo finito, verso dicembre», ci dice Mauro Moretti. «Neppure Valerio sa ancora che cosa ha vissuto, anche se gli ho dato un comando post-ipnotico in grado di far riemergere gradualmente qualche ricordo durante i sogni».

«Spesso», ci dice il ragazzo «sogno di incontrare figure non terrestri, umanoidi con gli occhi molto grandi, senza ciglia, né sopracciglia, né orecchie, con un naso molto infossato e la bocca stretta e sottile. Emettono strani suoni, che io capisco».

Il caso di Valerio non è isolato. In America quelli che affermano di essere stati "rapiti" sono centinaia. Una storia nota è quella dello scrittore americano Whitley Strieber, che raccontò la sua esperienza in Communion. E la Mondadori editerà a settembre Rapiti! Incontri con gli alieni di John E. Mack, un famoso psipreoccupazione, le ho rivelato quanto era accaduto. E lei mi ha



Altre due foto di un UFO. II secondo con "alieno". **Negli USA** si ricorre a una tecnica speciale per verificare se questo tipo di foto sono false.

raccontato a sua volta una cosa che non aveva mai detto a nessuno. Mentre era incinta di pochi mesi e si trovava a Sestri con mio padre, vide un disco nel cielo, molto grande, che si fermò proprio sopra di loro investendola con un raggio senza procurarle però alcun danno, per poi allontanarsi velocemente».

Valerio ci mostra la schiena, su cui ci sono tre solchi bianchi, profondi, simili a cicatrici. «In seguito li ho fatti vedere a numerosi medici, che non hanno mai saputo dare una spiegazione, visto che io non avevo mai subìto nessun evento traumatico».

«Osservando minuziosamente questi segni», interviene Corrado Malanga, docente di chimica organica all'Università di Pisa e studioso di fenomeni UFO per il Cun «si vedono come delle graffiature post-operatorie, simili a quelle mo adulto. Inoltre ero totalmente refrattario ai vaccini.

«Negli anni successivi ci sono state altre esperienze. A sedici anni, mentre mi trovavo nell'entroterra ligure con un amico, in una zona dove molte persone dicono di aver visto degli UFO, ho notato un oggetto volante che emetteva una luce fosforescente arancione. Stava rincorrendo un Piper a bassa quota: e quando l'ha raggiunto gli è andato sopra, poi ha virato a 45° ed è sparito.

«Due anni fa a mezzanotte, mentre stavo tornando a casa con degli amici, tra cui Maura di Meo (una studiosa con la quale ho fondato il centro culturale Stonehenge per approfondire i vari campi esoterici), ho visto una sfera di fuoco giallo».

Ma, al di là degli avvistamenti, è rimasto sospeso un interrogativo: che cos'era successo al campo scout, in quei quarantacinque minuti di cui Valerio non ha alcun ricordo?

«L'anno scorso ho raccontato la

«Ho 45 minuti di amnesia: che cosa è successo dopo che ho visto quelle sfere luminose?»



Genova. Valerio Lonzi, 27 anni, che secondo gli ufologi è stato rapito a 14. Sopra, Corrado Malanga, chimico ed esperto ufologo, e a lato, Mauro Moretti, ipnologo, che stanno studiando il caso.

mia esperienza e un giornale l'ha pubblicata», continua Valerio. «Così sono arrivati da me gli studiosi del Cun e il giornalista Bruno Ferracciolo, che mi hanno proposto di sottopormi all'ipnosi per scoprire ciò che ho rimosso».

#### Studiato come cavia?

Ferracciolo e Malanga si rivolsero al dottor Mauro Moretti, che si era occupato come esperto di ipnosi di un altro caso famoso. quello di Fortunato Zanfretta, un metronotte genovese che nel '78, durante un controllo vicino a Torriglia, aveva incontrato degli esseri "non umani", come aveva gridato ai colleghi nella sua radio. Dopo, per lo spavento, gli si erano imbiancati i capelli. In seguito, da quanto era emerso sia dai racconti di alcuni testimoni, sia dalle sedute ipnotiche, era stato portato a bordo dei dischi e studiato come una cavia.

«Ma con Zanfretta furono commessi degli errori, per mancanza di dati di riferimento», prosegue Malanga. «Conoscendo il lavoro degli americani, ho proposto a Moretti di condurre insieme l'ipnosi, in modo che le domande fossero mirate e non invalidasseci occuperemo quando avremo finito questa ricerca. L'obiettivo del Cun è creare un metodo di indagine inattaccabile da parte di altri studiosi».

«Poiché si tratta di un caso molto delicato, meritevole di approfondimento, abbiamo deciso di divulgarlo solo quando avremo finito, verso dicembre», ci dice Mauro Moretti. «Neppure Valerio sa ancora che cosa ha vissuto, anche se gli ho dato un comando post-ipnotico in grado di far riemergere gradualmente qualche ricordo durante i sogni».

«Spesso», ci dice il ragazzo «sogno di incontrare figure non terrestri, umanoidi con gli occhi molto grandi, senza ciglia, né sopracciglia, né orecchie, con un naso molto infossato e la bocca stretta e sottile. Emettono strani suoni, che io capisco».

Il caso di Valerio non è isolato. In America quelli che affermano di essere stati "rapiti" sono centinaia. Una storia nota è quella dello scrittore americano Whitley Strieber, che raccontò la sua esperienza in Communion. E la Mondadori editerà a settembre Rapiti! Incontri con gli alieni di John E. Mack, un famoso psichiatra americano, docente alla Harvard Medical School del Cambridge Hospital (il cui preside in questi giorni ha eletto una commissione di inchiesta per valutare le sue inquietanti ricerche), che ha studiato con l'ipnosi molti casi di abduction, suscitando numerose polemiche negli ambienti scientifici.

Certo, quello degli UFO rimane un fenomeno a dir poco sconcertante, a cui dovranno essere date ancora molte risposte.

Manuela Pompas

#### AL RECENTE CONVEGNO TENUTOSI A SAN MARINO SUGLI

# **SONO STATO RAPITO E**

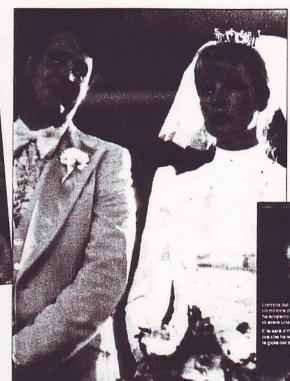

Il racconto sotto ipnosi di alcune vittime di extraterrestri femmina costretti ad avere rapporti sessuali con loro

San Marino, maggio

LI ALIENI sono entità trasparenti
o, per lo meno, non solide. Ci sono
creature simili a rettili che svolgono
le cosiddette funzioni "manuali". Ma, di solito,
sui dischi volanti ci sono i "grays", umanoidi
alti poco più di un metro. Però, non bisogna
dimenticare che esistono altre due specie di

alieni. Quelli più piccoli che si muovono come insetti dentro o fuori il disco volante. E poi, un tipo più grande e più alto che funge da capo. Ci sono anche alieni femmine, ma la differenza del sesso non è anatomica: viene da un'intuizione che gli esseri umani sequestrati e portati nelle astronavi extraterrestri non riescono a esprimere a parole. Se devo essere più preciso, ripetendo fedelmente la ricostruzione effettuata dai miei pazienti, gli alie-ni hanno teste grosse, braccia lunghe con tre o quattro dita, un tronco sottile e gambe da ragno. I piedi, infine, sono ricoperti da calzature.

Queste entità non hanno capelli né orecchie, il naso è rudimentale e la bocca è una specie di fessura che non esprime sentimenti. Gli occhi sono neri, enormi, e gli esseri umani che vengono sequestrati non hanno il coraggio di fissarli perché si sentono possedere da un senso d'impotenza, da una perdita di gravità. Alcuni di loro, addirittura, mi hanno confessato, durante le sedute di ipnosi regressiva, di essere stati protagonisti con questi alieni di rapporti "esogamici", ovvero di rapporti sessuali che li hanno particolarmente traumatizzati».

Così, con queste scioccanti parole, il dottor John Mack, uno dei più stimati e noti psichiatri americani, ha voluto rivelare alcune testimonianze che gli sono state confidate da alcuni pazienti da lui sottoposti a sedute di ipnosi regressiva. Sedute che hanno portato alla luce esperienze vissute dai diretti protagonisti a dir poco allucinanti.

Questi pazienti, alcune decine, hanno infatti raccontato al dottor Mack di essere stati rapiti da alieni che li avrebbero portati sulle loro astronavi e sottoposti ad alcuni esperimenti clinici. Non solo, ma sia gli uomini che le donne avrebbero anche dovuto subire rapporti sessuali con questi alieni per motivi prettamente scientifici.

#### PARTICOLARI AGGHIACCIANTI

«I particolari che mi sono stati rivelati durante la fase ipnotica a volte sono agghiaccianti», ha continuato a spiegare il dottor Mack che insegna nella prestigiosa università di Harvard. «Uomini e donne usati come cavie e sottoposti a esperimenti scientifici con tanto di introduzioni di sonde.

Gli alieni avrebbero anche spiegato i motivi di queste ricerche nel fatto che vogliono studiare fin nei minimi particolari le funzioni e gli organi che fanno parte del corpo umano. Certo, non bisogna dimenticare anche i casi che riguardano i cosiddetti rapporti esogamici tra esseri umani ed extraterrestri. E' mia ferma convinzione, a tale proposito, ritenere che gli alieni vogliano costruire una nuova razza, un ibrido appunto tra terrestri e rappresentanti di lontane civiltà extraterrestri».

Il dottor John-Mack ha raccolto tutte queste incredibili testimonianze e inquietanti ipotesi in un libro che è stato pubblicato da pochi giorni in America e che s'intitola "Rapimento: incontri tra uomini e alieni". Il libro ha scatenato una marea di polemiche che hanno spaccato in due gli americani. Da una parte coloro che credono e accettano le supposizioni dello psichiatra di Harvard e dall'altra quelli che rifiutano sdegnosamente tale interpretazione.

DAN AYKROYD • KIM BASINGER

Ma le ultime novità sull'argomento ufologico non arrivano soltanto dall'America, ma anche dal piccolo Stato di San Marino, dove si è svolto nei giorni scorsi il "Secondo simposio internazionale sugli oggetti volanti non

Sopra, un'immagine del film "Ho sposato un'aliena", con Kim Basinger e Dan Aykroyd.
A fianco, la locandina del film e, in alto a sinistra, Roberto Pinotti, uno dei più noti e preparati ufologi al mondo, che ha partecipato ai lavori del "Secondo simposio di ufologia" che si è svolto a San Marino.

# NTATO DA UNA DONNA ALII

identificati e i fenomeni aerei anomali". Durante i lavori di questo interessantissimo convegno è stato mostrato al pubblico presente un incredibile filmato proveniente dal Canada: la ripresa cinematografica, effettuata da un anonimo cineoperatore, di un oggetto volante non identificato ripreso per oltre otto minuti mentre staziona al suolo ed emette una fortissima energia lumino-sa. Ma quello che ha letteralmente fatto agghiacciare dalla tensione i presenti nella sala è stata la sequenza cine-

matografica che mostra per circa dieci minuti alcuni alieni circondati dal

buio.

#### **UNA STORIA** MISTERIOSA

Abbiamo parlato di questo straordinario filmato, che è appena stato messo in vendita in Italia dalla "Columbia Tristar Home Video", con Ro-berto Pinotti, uno dei più preparati ufologi del mondo, e con Maurizio Baiata, responsabile dello videocollana sugli Ufo della casa cinematografica Columbia.

«La storia di questo filmato è veramente particolare e piena di misteri», ci ha spiegato Maurizio Baiata durante una pausa dei lavori del convegno di San Marino. «Nel febbraio del 1992 un plico contenente questo filmato e vari documenti giunse alla cassetta postale di Bob Oechsler,



un ricercatore aerospaziale della Nasa e collaboratore dei servizi segreti americani. Lo scienziato guardò la video-cassetta e rimase molto impressionato dalle immagini registrate, l'Ufo atterrato e le figure alie-

«Il primo filmato, come ha potuto appurare lo stesso Oechsler, era stato girato durante un incontro ravvicinato del terzo tipo avvenuto il 18 agosto 1991 presso la località di Carp, vicino a Ottawa, la capitale del Canada. Il secondo, invece, quello che mostra

La copertina della videocassetta "Ufo - Non identificati" che mostra lo straordinario filmato girato in Canada su un Ufo atterrato vicino ad Ottawa e quello di alcuni alieni entrati in contatto con le forze militari della zona (per gentile concessione della Columbia Tristar Home Video).

alcuni alieni, è di origine sconosciuta. Da parte nostra, siamo riusciti a ottenere questo materiale direttamente dal ricerca-

In una copertina de "La Domenica del Corriere" di quarant'anni fa, venne mostrato uno dei primissimi casi di "abduction", rapimenti effettuati da alieni, ai danni della signora Dainelli avvenuto in un bosco vicino ad Arezzo.

tore della Nasa e, prima di metterlo in vendita al pubblico, abbiamo deciso di sottoporlo all'esame e al giudizio di due dei più importanti esponenti del Cun, il Centro Ufologico Nazionale, il dottor Roberto Pinotti e il professor Corrado Malanga».

Abbiamo sentito, quindi, quello che ha potuto appurare Roberto Pinotti a proposito del "mistero di Carp"

«Effettivamente il filmato in questione è uno dei documenti più straordinari ed emblematici che abbiamo attualmente a disposizione», ci ha detto il noto ricercatore ufologico italiano. «Abbiamo sottoposto tale filmato a innumerevoli esperimenti ed esami di laboratorio per scoprire e av-

valorare la veridicità di

quanto mostrava. Queste

indagini sono durate più di sette mesi e, alla fine, abbiamo ottenuto le seguenti risposte. Primo: il filmato dell'astronave aliena è autentico al novanta per cento, mentre quello che riguarda gli alieni resta tuttora un enigma. Con gli attuali apparecchi che abbiamo a disposizione è impossibile, infatti, saperne qualcosa di più».

Ma, mentre a San Marino si svolgeva questo importantissimo convegno, gli alieni hanno voluto dare un'ulteriore testimonianza della loro effettiva esistenza. A Ostia, la località di mare vicino a Roma, è stato avvistato di notte un grosso globo luminoso che emetteva raggi di luce violacea. L'avvistamento, che ha tenuto col naso all'insù centinaia di persone sul lungomare di Ostia alle due del mattino, è stato confermato da una pattuglia di vigili urbani del XIII gruppo circoscrizionale di Roma. Per Eufemio Del Buono, 66 anni, noto ufologo romano, è tutto chiaro.

#### «PREPARIAMOCI **ALL'INCONTRO»**

«Ormai non ci si può più nascondere dietro un dito», ha detto Del Buo-no. «Quello che la gente ha visto era un'astronave o un disco volante ricognitore. Bisogna smetterla di nascondere la verità: non siamo i soli abitanti dell'universo. Non solo, ma dobbiamo anche prepararci al grande incontro. I tempi sono ormai maturi e, prima o poi, "loro" si mostreranno apertamente per dimostrare agli esseri umani che nello spazio esistono diverse civiltà, tutte più progredite di noi. E se finora non si sono voluti mostrare più di tanto, dipende proprio dalla nostra "arretratezza" scientifica e morale».





VIVONO ALLUCINAZIONI CHE APPAIONO PIU' VERE DELLA REALTA' STESSA

# «I rapiti dagli alieni non dicono bugie»

Psicologo di Harvard: sono vittime di un disturbo del sonno

#### Gabriele Beccaria

ole loell' più izelle

are

rità

roldai

del

«Erano alieni. E ci hanno rapiti». Dicono la verità le migliaia di persone che, in America e non solo, ripetono i racconti terrificanti delle «abductions», i sequestri quasi sempre notturni che possono durare ore o giorni e sono segnati da tremendi e non meglio identificati test medici in astronavi che sembrano lager futuribili. Dicono la verità, secondo le scoperte di un luminare di Harvard, il professore di psicologia Richard McNally, perché quegli individui angosciati non mentono e non sono nemmeno mitomani o, peggio, pazzi. Ed è proprio un pecca-to che, pur essendo sincere, le loro testimonianze non dimostrino proprio un bel niente e che il mistero degli extraterrestri sadici che ci trattano come cavie da laboratorio sia destinato a restare tale ancora per chissà quanto.



Alieni, incubo di migliaia di persone

McNally si è presentato all'annuale meeting dell'Associazione americana per l'avanzamento della scienza, a Denver, e ha spiegato che i poveri rapiti (ne ha studiato un gruppo selezionato) sono vittime sì, ma di un umanissimo e finora poco studiato fenomeno che si chiama «paralisi da sonno». Colpisce - prima o poi, a un certo punto dell'esistenza - una persona su tre e si scatena quando ci si sveglia di colpo, interrompendo bruscamente la fase Rem, dei «rapid eye movements», durante la quale si è immersi nel mondo parallelo del sogno e l'unico movi-mento registrabile è quello degli occhi dietro le palpebre serrate. Il passaggio da uno stato all'altro è talmente selvaggio e innaturale spiegano i suoi dati - che realtà e fantasie si intrecciano in un vortice tuttora enigmatico e producono momentaneamente una dimensione alternativa, affollata da visioni potenzialmente spaventose. Sono le visioni «ipnopompiche», allucinazioni talmente nitide da essere vissute come esperienze vere, e tremende,

Così questi uomini e donne, ai quali non è estranea la frequentazione di episodi tv di «X Files» e qualche lettura golosa di fantascienza, sono pronti a giurare di essersi ritrovati paralizzati e di avere visto figure umanoidi aggirarsi intorno a loro, mentre scariche elettriche li attraversavano. E la paura non è inventata. Sul lettino dello psicologo si fanno spesso prendere da attacchi d'ansia e talora di panico, da palpitazioni e da sudorazioni violente, gli stessi sintomi psicofisici rivela McNally - dei disordini post-traumatici di molti veterani del Vietnam o dei sopravvissuti dell'attentato al World Trade Centralia.

«Apparivano ed erano sinceramente sconvolti», ha sottolineato a proposito dei suoi esperimenti. Come raggelati furono tantissimi nostri antenati. Con l'unica differenza che in altri tempi invece degli alieni incontrarono i fantasmi oppure le streghe, ville vittoriane e boschi tardomedievali. Così veri da fare una paura da morire.

20.5-03 STAMPA



### VIEWED FROM ABOVE

A PROGRESSIVE VIEW ON HISTORY AND NATURE

4.1

#### BOOKREVIEWS

John E. Mack, M.D. Abduction. Human Encounters with Aliens. New York: Charles Scribner's, 1994. 0-684-19539-9. HC. 432 pgs. USD 22.00.

Mack, (still?) professor of psychology at Harvard, is the 'big scalp' UFOlogists were perhaps not hunting for but at least hoping for. Not that it has done them much good as Mack is now, of course, labelled as having gone off the deep end. Or into deep space.

Perhaps one might feel big scalps would rehash the old news and not produce anything new. But not Mack. This book is stunning and captures the possibility of the abduction-phenomenon quite literally in its groin and crunches your very essence (I hope the woman audience can find an equally suiting comparison). It places the breeding-experiments in a context (one which was hinted at already by Fowler in *The Watchers*). But Mack places this

theme against a more global background. Betty Andreasson, no matter the strength this one woman has, is only one person. Mack has hit a mother-lode of people that are either insane "en masse" or misguided or genuinely reporting something out of the extra-ordinary.

Still, it offers no "hard proof" that so many expected from Mack. By its very nature, abductions don't offer hard proof and Mack has decided not to discuss "Western" scientific topics, instead presenting the accounts as he uncovered them or were told to him. This "disregard for scientific reasoning" has caused ill-blood with various people, including UFO abduction-researchers, quite possibly because Mack didn't turn out to be like they had figured "God incarnated" would look like.

Apart from the most important message that the Earth may be slowly dying and we going that way also, Mack also goes into other issues: he places the abduction-phenomenon inside parapsychology, important in light of several other aspects he uncovered about this phenomenon (out of bodyexperiences, NDEs,...) And implications about our past, some which seems to show how aliens did contact Mankind in the past, a contact which didn't have the hoped-for result. Mack's reinterpretation of the phenomenon might be the best thing that happened to this phenomenon in the last five years. Those hoping Mack would prove the phenomenon was real, thus paving the road for those people who could claim these things were "just" extra-terrestrials interbreeding with us, those people unfortunately discovered Mack doesn't subscribe to their pet theory.

This book is a must-read. It confronts us with our own civilization and how we might be resisting the possibility (fact?) our world is much more complex than we like to assume as much as the Church was beheading those who expressed the truth about how the earth wasn't the centre of the cosmos. Mack might be our Copernicus: beaten upon by all and quite possibly not deserving such beatings as he has opened up new ways of thinking about UFO abductions and our existence in general. No small feat.

Finally may I applaude my own insights into this phenomenon: what has been reported on the abduction-phenomenon in VFA really echoes this book. Now either we are both terribly wrong, or... both of us might have picked up something true.

When having finished this book, have a long drink (like ten bottles of whiskey) as you are going to have to need those to get through the next book.

FILIP COPPENS, DENDERMONDSE STEENWEG 56, 91 OO SINT-NIKLAAS, BELGIUM

The Boston Sunday Globe, The Boston Globe Magazine, October 11, 1992 pp. 20-27.

# TERRITORY

JOHN MACK, A HARVARD PSYCHIATRIST AT
THE FRONT LINES OF UFO ABDUCTION
RESEARCH, IS CONVINCED THAT ABDUCTEES
ARE NOT MAKING UP THEIR STORIES: "I
ENCOUNTERED SOMETHING HERE THAT DID
NOT FIT ANYTHING I HAD EVER COME
ACROSS IN 40 YEARS OF PSYCHIATRY."
BY SARA TERRY

ohn Mack still remembers the conversation he had with Carl Sagan, back in the 1960s. Mack, a Harvard-psychiatrist and psychoanalyst, was intrigued by talk of UFOs and wanted to hear Sagan's thoughts on the subject, which had been the focus of a recent, well-publicized government inquiry.

"Sagan had had something to do with the Condon Committee, which had reviewed the whole question of UFOs," recalls Mack, "and he said, with great authority, 'There's nothing to it. There's no substance to it.' Well,

Carl was an authority figure to me, a prominent scientist and a friend, so I let it go."

And that was that, as far as Mack was concerned, until some 20 years later, when a friend invited him to meet Bud Hopkins. Hopkins, a New York artist and sculptor, is one of the leading investigators of reports by individuals who claim to have been abducted by UFOs. "I said, 'Who's he?' – which shows you how familiar I was with the phenomenon," says Mack. When the friend explained Hopkins' work, Mack responded, "What? There must be something wrong with him and the people he meets with." But on January 10, 1990 – Mack re-

Sara Terry is a free-lance writer who lives in Boston. Her profile of Gregory Hines appeared in the May 31 Globe Magazine.

members the date as if it were a birthday or an anniversary - the two men met and spent a few hours discussing the cases Hopkins had researched. The studies were compelling and unlike anything Mack had come across in nearly 40 years of clinical psychiatric work; he knew immediately that the final word on UFOs no longer rested with Sagan and the Condon Committee. "I came away somewhat shaken and fascinated," he says of the meeting with Hopkins. "It was a mystery. I'd never taken abductions seriously at all. I realized at this point that this was something I had no way to explain."

N THE NEARLY THREE YEARS since his meeting with Hopkins, Mack has joined the front lines of abductee research. He has investigated almost 70 cases of abductions and conducted hundreds of hours of inrerviews and treatment. He has been the subject of a network docudrama. He has been criticized by the press and lashed out at by scientists. He has organized support groups and professional conferences. He has also become convinced that abductees are not making up their stories - and that their experiences may present a shock as great and transforming to the foundations of science as did Copernicus' proof that the Earth is not the center of the universe.

"I encountered something here, very early on, which I saw did not fit anything I had ever come across in 40 years of psychiatry," says the 63year-old Mack, founder of the psychiatric department at Cambridge Hospital (which is affiliated with Harvard Medical School) and winner of a 1977 Pulitzer Prize for his psychoanalytic biography of Lawrence of Arabia. "The deeper I went into it," he continues, "the more and more information I got that doesn't fit anything else. This has all kinds of implications for our scientific world view, for our identity as a species on this planet."

Typically, Mack says, abductions are highly traumatic experiences, often repressed and usually called forward only with great psychic pain and stress. Almost always, individuals report seeing small, gray beings with huge, dark eyes who transport their immobilized subjects to some sort of spacecraft, where the captives are probed in a battery of tests that appear to relate to sexual and reproductive experiments. Many abductees, or "experiencers," report a long history of abductions. Mack has found that parents who have had many experiences often find that their children become abductees as well. In almost

every case he has investigated, he says, people are reluctant to face what the has happened.

"One of the most powerfully consistent aspects of this for me has been the tremulousness with which these people come to see me," says Mack, who has a contract with Scribner to write a book on his findings. "They come to me very fearful that either they will be found crazy, because what they've experienced doesn't fit ordinary reality, or that they'll be found not to be crazy, and then they're faced with the fact that these are real experiences, and what does that mean for their world view, for their future, for their lives!"

Of the several dozen cases he has investigated, Mack says, only two or three individuals suffer from some form of mental illness. There is no particular type of person who experiences abductions and no apparent reason why some people are selected as abductees. Among the people Mack has interviewed are a musician, a prison guard, housewives, secretaries, a psychiatrist, college students, a retired firefighter, and a restaurant owner.

Fundamental to Mack's convictions about these experiences is the fact that, over and over, abductees — who come from all over the country and who do not know one another — tell remarkably consistent stories. Details may vary, but the narrative thread is so similar from case to case that Mack is convinced that the experiences are not imagined. If they were simply made up or were the psychic byproduct of some other traumatic event, he says, the accounts would vary more widely, because of the individuality of each human psyche.

"What struck me almost immediately," he says, "was my inability, as a psychiatrist, to explain how people who seemed otherwise quite normal, quite unremarkable, could be telling the same, disturbing story, in great detail: of being taken from their rooms, their cars, in fields, into these craft and subjected to highly intrusive procedures that have a unique quality.

"There's a whole medical-like scenario, which is not known to us on Earth," he says, "and yet it's told by people all over the country, in great detail, details which were not available in the media at the time and are still not in the media in the kind of detail these people reported. And these stories were consistent, one to the other.

"The thing I've spent most of my professional life in," says Mack, "is learning to make clinical psychological discriminations, like, 'Is this projection? Is this hallucination? Is this real experience? Is this a dream?' And this [abduction phenomenon] behaves like real experience.

"I have never had a sense, and I trust myself in this, clinically," he says, "that this phenomenon represents some kind of psychological contagion, that people are influencing each other, or that these experiences are derivative of something they've read or heard from someone else, or that they're reflecting off the consciousness of another person's experience. I've never had a suggestion of that."

Although Mack's earliest cases were referred to him by Hopkins, increasingly he is contacted by people who have read his comments in stories about UFOs or have seen him interviewed on television. (Mack tends to turn down interview requests, because he believes too many reporters trivialize or sensationalize abductee cases.) After a recent conference at the Massachusetts Institute of Technology on the abduction phenomenon, cosponsored by Mack and MIT physicist David Pritchard, Mack was contacted by a woman who had read a story about the meeting and wanted to see him.

Unlike many experiencers, the woman could recall – without hypnosis – a variety of alien contacts, going back to early childhood. She could also recount more current experiences of being visited in her home by aliens, who came into her bedroom, floated her into the living room, and performed a series of intensely painful explorations into her spine with sharp instruments.

More commonly, abductees report what Mack calls a "margin of consciousness," where memory recalls an experience to a certain point and then blanks out, leaving individuals with chunks of unaccounted-for time. Under hypnosis, a practice criticized by disbelievers but defended by Mack as an important tool for uncovering repressed information, experiencers are taken back to the last moment they consciously remember, such as the appearance of a small being in their bedroom or the presence of a blue light.

As details surface, an anguished mental struggle often occurs. Mack cites the case of a 38-year-old Pennsylvania man with a long history of abduction-related experiences. All the man could recall of one recent experience, which began as he was trying to fall asleep, was the presence of a female alien in the room. (Abductees, says Mack, can almost always identify the sex of aliens, despite the lack of

Like many who undergo hypnosis, the man resisted recalling the experience, asserting that the aliens had told him not to remember what had happened. The man's story, says Mack, unfolded with "tremendous distress, sweating, and pain and anguish." There was also, he says, a great sense of shame and a fear of being vulnerable, which Mack worked to dispel, trying to reassure the man that his experience was not a reflection of weakness but something over which he had no control.

"And, at a certain point, there was a breakthrough," says Mack. "He began to sob. It was so touching, because he'd been fighting with himself and with his unconsciousness, and at that point, he crossed a line and just let go. It was just this tremendous release."

What unfolded during the narrative was a story common among abductees, one Mack had suspected in this particular case because of the shame and vulnerability the man had expressed. Like many male abductees, the man recalled that he had been taken onto a craft, where he was sexually probed and a sperm sample

was forcibly taken from him.

Mack says that another emotion surfaced, common among experiencers. "I've seen it so many times now," he says. "It's a sobbing that goes along with a sense of awe. Have you ever been moved by something in nature or something in art or music? It's like you're humbled before God, you're just so moved by the spectacle, by the awesomeness of what's before you. It was that quality [in the man's sobbing], a combination of relief and awe. And the awe had to do with, Oh, my god, what an extraordinary thing it is that has happened to me.

"Again, it's a question of clinical judgment," he says. "When memories come back like that, I never have any question that these people are describing something that has authentically happened to them. If I do get a case, as I occasionally do, where I feel somebody is looking to convince themselves or me that they were abducted, I don't count those cases. I don't include them among the au-

thentic ones."

Since beginning his research nearly three years ago, Mack has established a support group that meets at his Brookline home once a month. In the quiet of his wood-paneled, book-lined living room, 20 to 30 people share their stories, often expressing great relief at being able to talk to others who have been through the same thing. Their stories coincide on

DD. 24

many levels: They talk about the presence of light and the ability of the aliens to transmute into a sheer light force. Often the light is connected with healing; abductees say that fevers and other illnesses disappear as a result of an abduction. Many say that a vibrating energy courses through their bodies when aliens take them from their homes. Physical marks are often left on experiencers' bodies: small incisions or scoop marks, which appear to be the remnants of surgical procedures.

Overwhelmingly, women and men recall sexual encounters and experiments. A wide variety of reproductive stories abound, with many women claiming to have been impregnated by aliens, who then remove the embryo immediately or on a subsequent abduction. Some women say their captors have taken them to nurseries where hybrid babies are be-

ing raised.

Mack is well aware that the stories stretch the bounds of credibility. And he knows that, like Hydra, every theory about abduction leads to a dozen new questions. Yet he is undeterred in his conviction that the abduction phenomenon cannot be dismissed.

"No one has been able to come up with a counter-formulation that explains what's going on," he says. "But if people can't be convinced [that this is real], that's okay. All I want is for people to be convinced that there's something going on here that is not explainable. That something is entering these people's lives that we don't understand.

"If we can be in that place of not knowing," he adds, "we're likely to learn more than if we try to stick this here, or stick it there, or if we close our minds and try to keep this under control."

headlines are familiar to anyone who has ever stood in line at a supermarket checkout lane. Claims such as "Aliens Endorse Clinton" - recently trumpeted on the front page of one

p. 25 popular tabloid - crop up as regularly as Elvis sightings and appearances by the Abominable Snowman.

Mack is somewhat resigned to it all. He knows, thanks to the highly dramatic nature of aliens and abductions, that there will always be an insatiable appetite for alien stories in the tabloid press and on tabloid-type television shows. Lately, though, he's begun to see signs that the media and a growing number of academics and scientists are starting to pay slightly more serious attention to the abduction

phenomenon.

In the past few months, he says, he has been interviewed for a lengthy upcoming New Yorker story and has participated in a Canadian Broadcasting Corp. program - a Canadian equivalent of Nova - that will air this fall. Mack has also been contacted by philosophers, theologians, young psychologists who want to work with him, a molecular chemist, and a graduate student in educational psychology who wants to do her thesis on the abduction phenomenon. ("That's a very good indicator, when people in academic degree programs want to do their thesis on something," notes Mack. "Then you know it's reached a level of legitimacy.") He has also met with a "quite prominent" Harvard physics professor, who was "very interested and very open" but said he couldn't talk about the abductions "around here" - meaning the building on campus where the professor teaches.

"Little by little, people are coming into this thing," says Mack, whose work with abductees is partially sup-ported by small grants from private foundations. "It's still not the way a young person can make a career in mainstream academic institutions, but it's a very exciting field. I have a kind of faith that if you really are truthful about what you see, and you do your work with integrity, that people will eventually come around. If they don't come to the point of agreeing p. 26 with it, at least they'll begin to notice it."

Mack, however, is well aware of the fact that many physical scientists dismiss his work out of hand. Those critics, he contends, simply haven't explored the evidence or are too bound by the conventions of science

to consider information that is not strictly measurable by machines or the physical senses. When doubting colleagues listen to the tapes of sessions with abductees and spend time with him, discussing his research, Mack says, "they tend to be staggered by the phenomenon." And

while those colleagues may not become believers, he continues, "Some of them say, 'I've gone from atheist to agnostic on this.'"

Dr. Edward J. Khantzian is one of those colleagues who have heard Mack present his data and calls it "very, very compelling stuff."

Khantzian, an associate clinical professor of psychiatry at Harvard Medical School at the Cambridge Hospital, says that Mack "has taken a lot of disbelievers and had us scratching our heads, wondering what is this that he's studying. He's at least made a lot of us stop and think again, which is what he's always done.

"I don't know what to make of it ultimately, and I'm basically somewhere between being a disbeliever and an agnostic," says Khantzian, who has worked with Mack for nearly 30 years. "But, as far as I can tell, he's operating as a careful clinician in these studies, and that's what I respect. I don't understand it, I'm still dubious, but I respect his right to search it out to the fullest."

Mack takes most comments from doubters and skeptics in stride. But the generally soft-spoken psychiatrist does become incensed by the flat dismissal of abductees' stories by disbelievers, a rejection that Mack says only helps add to a sense of isolation already felt by traumatized abductees. "It's demeaning to those people to think that they are somehow subject to some kind of perceptual distortion or make-believe," says Mack.

"People know what they see, they know what their perceptions are," he insists. "That what they saw or what they experienced requires some explanation which we don't now have, that's another story." As far as Mack is concerned, the search for answers has to include the possibility of a reality not yet perceived by science. At its most radical, notes Mack, the practice of modern science has led to such things as the SETI project, a \$100 million National Aeronautics and Space Administration mission formally known as the Search for Extraterrestrial Intelligence. Scheduled to begin tomorrow, the project relies on radio telescopes to search the universe for signs of intelligent life beyond planet Earth.

Mack argues that abductees' reports point to an intelligence that can obviously elude man-made machines, no matter how sophisticated — and to a world that exists not somewhere out there in the physical universe, but in an entirely different dimension

"In the experience of the abductees," he says, "the aliens seem to come from another dimension. They seem to break through our sense of the reality of this space-time physicalist world, to come from some other place. Abductees will de-

scribe the sense of space and time collapsing, or of coexistent multiple time dimensions.

"They have the feeling that they have been introduced to another universe which is just as real as this one, but which is other-dimensional," he says. "It's as if it's a dimension that seems to enter our physical world but is not necessarily of our physical world."

Although he admits that such possibilities have yet to be proven by the physical sciences, Mack laments what he calls "the unwillingness of the official intellectual community to be open-minded about a reality that doesn't fit their world view." As he sees it, the abduction phenomenon could ultimately present mankind with a "fourth blow" to its collective ego. The first, he says, was the Copernican blow, which proved that man and Earth were not the center of the universe; the second blow was administered by Darwin, whose findings on evolution proved that man did not spring from "some higher level of spiritual biology"; and the third blow was delivered by Freud, whose explorations of the unconscious revealed that man's conscious mind was not all that was in control of his life.

Mack says he still has no answers about what the abductions mean or why they happen. Although some researchers in the field believe that the primary purpose of the kidnappings is to carry out some form of breeding program, Mack sees a more transformational element to the abductions: an attempt to alert humans to the need for change in their lives.

Abductees frequently report that during their time on alien spacecraft, they are shown powerful visual images of environmental destruction on Earth. Many return with a passionate commitment to protect the planet. Mack interprets the warnings, and the increased awareness among individual abductees, as an attempt to reconnect humans with a heightened sense of spirituality. It's a quest, he says, best summed up by the poet Rainer Maria Rilke, who wrote:

That is at bottom the only courage that is demanded of us: to have courage for the most strange, the most singular and the most inexplicable that we may encounter. That mankind has in this sense been cowardly has done life endless harm; the experiences that are called "visions," the whole so-called "spirit world," death and all those things that are so closely akin to us, have by daily parrying been so crowded out of life that the senses by which we could have grasped them are atrophied. To say nothing of God.

Other civilizations, including Eastern and native cultures, have been far more fluent than the West in communing with experiences that defy understanding in terms of physical reality, says Mack. He argues that the Western world of the past few hundred years may have reached a dead end of sorts — and that the abductee experience may be part of a move away from the strict confines of materialism.

"It may be that we're on the brink of some kind of major opening to our proper place in the universe," muses Mack. "I think, in this society, we're involved in a major epochal shift. I don't know what the purpose of all this is, but it certainly is some kind of profound connecting of us beyond ourselves."

### Study Finds No Abnormality In Those Reporting U.F.O.'s

" 4/by WALTER SULLIVAN

A study of 49 people who have report- | at a distance and those who reported ed encounters with unidentified flying objects, or U.F.O.'s, has found no tendency toward abnormality, apart from a previous belief that such visitations from beyond the earth do occur.

The survey was designed to explore the suggestion that such sightings are associated with disorders like epilepsy, or a tendency to fantasize. Abnormality of the temporal lobe of the brain, the outer, lower region, which figures in memory and learning, has also come under suspicion. It has been proposed that abnormality of the temporal lobe may be associated with intense religious experiences, visions or apparitions.

The study was conducted by four researchers in the department of psychology at Carleton University in Ottawa and reported in the November issue of the Journal of Abnormal Psychol-

#### Psychological Tests

The study group was recruited through advertisements in several newspapers that said: "Carleton University researcher seeks adults who have seen U.F.O.'s. Confidential."
Each subject was interviewed for about three hours and paid \$5 an hour. For comparison, 127 people, recruited from the student body and the local

population, were similarly tested.

The tests included standard psychological tests used to identify subjects with various mental disorders and as-sess their intelligence. The U.F.O. group proved slightly more intelligent than the others. Members of the group were divided into two categories: those more intimate encounters, classified as "intense" candidates

The large majority of U.F.O. experiences were reported to have taken place at night, and almost 60 percent were associated with sleep. Of the experiences classified as "intense," the study said a quarter were "most probably explicable in terms of sleep paral-ysis," a condition that occurs in otherwise normal subjects either just as they fall asleep or as they wake.

The Carleton authors note that sleep paralysis often produces a feeling of suffocation as well as auditory and visual hallucinations and "the sense of a presence." For a moment the person cannot move

#### Strengthen a Previous Belief

"Hallucinating a space alien while paralyzed in bed," they said, was likely to strengthen a previous belief in alien life. Some of those describing U.F.O. encounters to other researchers have told of an aftermath of extreme stress. Such cases should be investigated for signs of sleep paralysis, the Carleton authors said, and the extent to which the resulting fear is exacerbated into full-blown trauma by belief in an extraterrestrial attack.

On the other hand, the researchers found that most of their U.F.O. subjects were relatively content and anxiety free. They apparently took comfort in their belief "that space aliens were concerned with and even guiding the destiny of humankind."

The authors of the study were Nicholas P. Spanos, Patricia A. Cross, Kirby who said they had simply seen U.F.O.'s Dickson and Susan C. DuBreuil.



# ALIEN RECKONING

Many Americans Claim They've Been Abducted by Extraterrestrials. A Once-Skeptical Harvard Psychiatrist Believes Them

By John E. Mack

FEEL sometimes that in the mental health profession we are like the generals who are accused of always fighting the last war, invoking the diagnoses and mental mechanisms with which we are familiar when nectalisms with which we are immiar when confronted with a new and mysterious phenomenon, especially if it is one that challenges our way of thinking.

Thus, when I first heard of a man named

Budd Hopkins who worked with people who re-ported being taken into spaceships, I said something to the effect that he must be crazy and so must they. Nothing in my then nearly 40 years of familiarity with the field of psychia-try prepared me for what I came to learn.

After working with 20 or so abductees over the past four years, it became clear to me that It was dealing with a phenomenon that could not be explained psychiatrically, yet was aimply not possible within the framework of the Western scientific worldview.

My choices then were these; either to stretch psychology beyond reasonable limits, overlooking aspects of the phenomenon that could not be explained psychologically, or to open to the possibility that our consensus framework of reality is too limited. Perhaps a phenomenon such as this cannot be emplained. phenomenon such as this cannot be explained

within its ontological parameters.

For a clinician like myself, trained in the Western tradition, the temptation is to accept some experiences and reject others as too "far out." I suspect such discriminations are not wise or useful. My criterion for including or crediting an observation by an abductee is simply whether what has been reported was felt to be real by the experiencer and was communi-cated sincerely and authentically to me.

I do know that none of the efforts to charac-terize the abductees as a group has been suc-cessful. Abductees seem to come, as if at random, from all parts of society. My own sample

John Mack is a professor of psychiatry at the Cambridge Hospilal, Harvard Medical School. This article is adapted from "Abduction: Human Encounters With Aliens," just

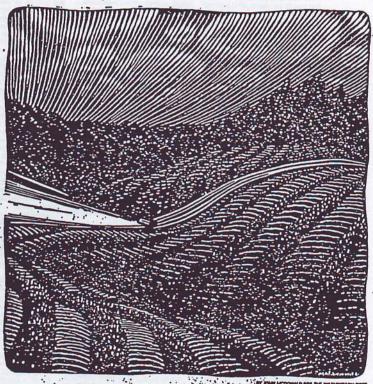

includes students, housewives; secretaries, writers, business people, computer industry professionals, musicians, psychologists, a nightclub receptionist, a prison guard, an acupuncturist, a social worker and a gas station at-

At first I thought that working-class people predominated, but that appears to be related to the fact that those with less of an economic and social stake in the society seem less reluctant to come forward. Conversely, more pro-fessionally prominent abductees fear the threat to their position that public revelation of their experiences might bring. One of the men with whom I have worked did not tell me his real name until some trust had been established be-

Psychological testing of abductees has not revealed evidence of mental or emotional dis-See ALIENS, Ct, Col 1

### Alien Reckoning

ALIENS, From C1

turbance that could account for these reports. My own sample demonstrates a broad range of mental health and emotional adaptation. Some experiencers are highly functioning individuals. Others verge on being overwhelmed by the traumatic impact and philosophical implications of their experiences.

I now feel that the phenomenon has

potentially important implications for how we see ourselves in a larger sense, for it seems to shatter the notion that we are the preeminent intelligence in the cosmos, masters of our

Abduction encounters begin most commonly in homes or when abductees

are driving automobiles. In some cases the experiencer may be walking in nature. One woman was taken from a snowmobile on a winter's day. Children have experienced being taken from schoolyards. The first indication that an abduction is about to occur might be an unexplained intense blue or white light that floods the bedroom, an odd buzzing or humming sound, unexplained apprehension, the sense of an unusual presence or even the direct sighting of one or more humanoid beings in the room, and, of course, the

close-up sighting of a strange craft.
When an abduction begins during the night or, as is common, during the early hours of the morning, the experiencer may at first call what is happening a dream. But careful questioning

will reveal that the experiencer had not fallen asleep at all, or that the experience began in a conscious state after

After the initial contact, abductees are "floated" (the word most commonly used) down the hall, through the wall or windows of the house, or through the roof of the car. They are usually astounded to discover that they are passed through solid objects, experi-encing only a slight vibratory sensation. In most cases the beam of light seems to serve as an energy source or "ramp" for transporting the abductee from the place where the abduction starts to a waiting vehicle.

After they are taken from the house, abductees often see a small spacecraft that may be standing on long legs. They are initially taken into this craft, which then rises to a second larger or "mother" ship. At other times they experience being taken up

through the sight six directly to the large skip and will see the house or the compensation of the expension of the compensation of the compensati

# A Disturbing Look at 'Alien Abductions'

BY MICHAEL BERRY

he idea of alien abductions runs so counter to the beliefs of most people that the very mention of the subject often produces eye-rolling jokes about the fate of Elvis Presley.

But after reading John E. Mack's strange and disturbing "Abduction: Human Encounters

men and five women. They range from Jerry, a self-described "ordinary housewife" who's terrified of marital sex because of abductionrelated trauma, to Joe, a psychotherapist convinced that he and his son possess both human and alien identities.

Mack narrates the facts of each case, relying heavily on direct quotes, before offering his own interpretations.

His patients uniformly tell of incredible events, of seeing UFOs and meeting their humanoid crews, of being subjected to invasive, frequently humiliating physical examinations and surgery, of witnessing hybrid embryos taken from their bodies

They speak of being shown apocalyptic visions, learning about past lives and experiencing time travel.

#### BOOKS

With Aliens," some folks might not be so quick to laugh.

A professor of psychiatry at Harvard Medical School and a Pulitzer Prize-winner for "A Prince of Disorder," his biography of T.E. Lawrence, Mack has spent four

Two major elements separate "Abductions" from the aliensamong-us nonfiction pack. First is the lack of sensationalism in Mack's presentation. Initially a skeptic, he charts his own growing belief in the phenomenon, becoming convinced by the sincerity of his patients and their apparent absence of psychopathology.

He takes time to ponder whether his own preconceptions are shaping their testimony, concluding that the subjects all refuse to be led into obvious contradictions in their testimony.

#### **Metaphysical Shift**

"Abductions" also stands out in its exploration of the metaphysical aspects of abduction. Again and again, abductees claim that the aliens are intensely concerned about the ecological collapse of our planet and that what's required to prevent or survive it is a fundamental shift in human consciousness and spirituality.

years working with more than 100 patients who allege contact with aliens.

"Of these, 76 ... fulfill my quite strict criteria for an authentic abduction case: conscious recall or recall with the help of hypnosis, of being taken by alien beings into a strange craft, reported with emotion appropriate to the experience being described and no apparent

It is difficult to argue with the notion that Earth teeters on the brink of annihilation. Whether there are nonhuman, intelligent agencies working to forestall Doomsday or mop up after it, is unprovable.

Mack recognizes the lack of hard evidence. "I do not expect that the material presented in this book will have much impact on the minds of those who believe that the laws of physics as encompassed by the Newtonian/Einsteinian system are the full definition of reality," he writes.

#### 'Possible Realities'

"I hope, however, that the data contained here is of sufficient power and solidity to enable those who are open to expanding their view of possible realities to consider that the world might contain forces and intelligences of which we have hardly allowed ourselves to dream."

Abductions: Human Encounters With Aliens

By John E. Mack, M.D. Charles Scribner's Sons: 352 pages: \$20

mental condition that could account for the story."

From those abductees, Mack presents 13 case histories, eight

Fair enough. Something — even if only a form of mass-hysteria — is powering this rash of abduction claims, making it worth the kind of serious investigation Mack presents here.



Dr. John Mack came to believe some of his interviewees

Are aliens
kidnapping some of
us for experiments?
In a new book,
Dr. John Mack
tells why he thinks
that may be true.

### By FANNIE WEINSTEIN

AMBRIDGE, Mass. — John Mack is used to being ridiculed.

It comes with the territory when you're an eminent Harvard psychiatrist and you write a book arguing that people who say they've been abducted by aliens may be telling the truth.

But when critics start attacking the abductees themselves, Mack the

mild-mannered academic becomes Mack the Knife, cutting down not only their arguments but their motives as well.

"What they're doing, in their desperation, is attacking people who are a vulnerable minority," says Mack, 64, whose recently published Abduction: Human Encounters with Aliens (Charles Scribner's Sons, \$22, 432 pages) has proved to be the hot book-of-the-month for the likes of Oprah, 48 Hours, Dateline, Newsweek, Time and The New York Times Magazine.

"It's a cruel tactic. They think if they can intimidate the experiencers themselves, then they won't want to come forward and that will attack this in a more basic way."

Abduction is based on Mack's work over the past 3½ years with more than 100 "experiencers" — UFO parlance for abductees — whose recollections are a combination of conscious recall and memories achieved through hypnosis. In it, he argues that "the abduction phenomenon... forces us, if we permit our-

Please see Mack, 6C

#### Mack: Have some of us encountered aliens?

From page 1C

selves to take it seriously, to re-examine our perception of human identity — to look at who we are from a cosmic perspective."

Does this mean Mack actually believes his subjects have been abducted by aliens? Not exactly.

"The word 'believe' in American English means suckered in, that somebody sold you a bill of goods," he explains. "So I have to qualify that.

"What I say is that these are people who as beat as I can tell have no reason to be distorting this phenomenon, who have nothing to gain personally, who have come forward reluctantly, who do not remotely demonstrate a form of mental disturbance that could account for what they resaying and who, with or without hypnosis and with intense feeling, describe what (sounds like) real experience.

"So I say these people are speaking authentically, genuinely and that it's a mystery I can't explain."

#### The opposition

One thing Mack's critics can't dispute are his credentials.

Mack received his M.D. from Harvard In 1955 and has been a professor of psychiatry at Cambridge Hospital, an affiliate of Harvard Medical School, since 1972. He has written numerous critically acclaimed books and is perhaps best known for his 1977 Pulitzer Prizewinning psychoanalytic biography of T.E. Lawrence.

But it's these very credentials, some critics say, that are creating a amoke screen when it come to analyses of Mack's work. "Mack is a rather charismatic personality, and the fact that he comes from Harvard seems to give his views more authority," argues Philip Klass, publisher of the Skeptics UFO Newsletter. "It's as if Gen. Schwarzkopf were to make some crazy pronouncement dealing with defense matters. People would say, 'Gee, he's a military man. He must know what he's talking about.'"

Especially disturbing to Klass, a journalist who's written about space technology for more than 40 years, is the lack of what he calls "scientifically credible evidence" for extra-terrestrial life.

"After spending more than a quarter-century investigating UFO reports, I have yet to find a single such case."

Klass is as dismissive of the socalled "abductees" as he is of Mack.

"They live humdrum lives," he says. "Nobody would ask them to appear on a talk show on the basis of their normal lives. But all they have to do is read a book or two about abductions, concoct a somewhat similar story and they're a local celebrity. And who knows? Maybe they can write a book and become a millionaire."

It's not just laymen, though, who are troubled by Mack's latest direction. Even some of his colleagues question its validity.

"People respect his other achievements," says Dr. Malkah Notman, acting chairwoman of Cambridge Hospital's psychiatry department. "But the perception is that this is not a productive area."

You'll never convince Mack of that. A tall, handsome man with dark hair and graying temples, he talks about the abduction phenomenon with the kind of enthusiasm usually limited to eager young professionals.

Outfitted in a blue tweed sports cost, a pale blue button-down shirt and gray corduroy slacks — looking ever the part of the slightly disheveled professor — Mack spent much of a recent interview rocking back and forth in a worn, leather desk chair that takes up a sizable chunk of his tiny Cambridge Hospital office.

For the most part, he is philosophical about the stir his book is making.

"My work seems to have stimulated a kind of polarization in the media," says Mack, who speaks as much with his hands as with his mouth. "On the one hand, you have people who are somewhat open. They may be nervous, but they've allowed themselves to walk through my process and they see that something's going on here that's mysterious."

"The other end of the pole is people who simply say this is not possible. They completely dismiss the association with UFOs, they completely dismiss the fact that the phenomenon occurs in children as young as 2 or 3 years old, they completely dismiss the fact that the experiences are consistent among thousands of people all over the country and they dismiss the fact that I say there isn't mental illness here. Then they become snide, nasty and personally attack me."

#### Intellectual challenges

Mack became interested in the

abduction phenomenon after a colleague introduced him to Budd Hopkins, a New York artist who is considered the father of the abduction-awareness movement.

At first, Mack says he was as skenticel as the next guy.

"The idea that there could be some kind of alien beings taking people from their homes and doing things to them was totally preposterous," he recalls thinking at the time.

The pair met in January, 1990, and Hopkins told Mack about people from all over the country who had come forth to tell him about their experiences. A month later, Mack met with four abductees and became intrigued by the philosophical, spiritual and social implications of what they had to say.

Most significantly, Mack writes in the book's introduction, the phenomenon calls into question the basic Western belief that reality is grounded only in the material world or in what can be perceived by the physical senses.

It's this intellectual dilemma; Mack believes, that explains why people are so disturbed by the phenomenon.

"We like to believe we are in control of our world," he says, "that we can buildoze it, blow up the enemy.

"That illusion of control is deeply built into the Western psyche. This phenomenon strikes at the core of that and says not only are we not in control, that some kind of intelligence can break through and do threatening things to people for which there's no defense, it also shatters another belief—that we are the preeminent intelligence, if not the only intelligence, in the cosmos. It makes a mockery of our arrogance."

#### 'Experiencers'

The most notable characterization of the abductees, says Mack, is that they can't be categorized. His own sample includes students, housewives, secretaries, writers, business people, computer industry professionals and psychologists.

Some of the abductees come from broken homes, others come from intact, well-functioning fami-

Experiencers say their abduction encounters begin most commonly in homes and at night. Usually the experiencer is accompanied by one or two or more humanoid beings who guide them to a ship. The experiencer often discovers that he or she is unable to move at will.

Inside the ships the experiencers remember witnessing more alien beings. The entities most commonly observed are small, gray humaniold beings 3 to 4 feet tall. They usually have large, pear-shaped heads that protrude in the back, long arms with three or four long fingers, a thin torso and spindly legs.

Abductees say they are often subjected to procedures in which instruments are used to penetrate virtually every part of their bodies, including the nose, sinuses, eyes, ears and other parts of the head, arms, legs, feet, abdomen, genitalia and more rarely, the chest.

Sometimes instruments are used to take sperm samples from men and to remove or fertilize eggs from females. Abductees report being impregnated by allens and later having an alien-human or humanhuman pregnancy terminated. Also, some report the presence of homing objects, or implants, that have been inserted in their bodies so that the aliens can track and

monitor them.

Afterwards, many abductees suffer long-term physical symptoms such as headaches, nasal sinus pain, limb pains and gastrointestinal and urological-gynecological symptoms.

Because they often suffer some sort of psychological trauma as well, Mack tries to ensure that the abductees have access to mental health professionals if he can't see them himself.

"I try to make sure they have someone they can talk to who at least understands the phenomenon," he says. "One of the things that is really troubling is that there aren't enough people who are qualified to do this work. But that's changing. I now have two psychiatrists in the area who are open to it and who will see these people."

The chances of Mack and his critics ever seeing eye-to-eye is slim. Take Klass, for example, who confesses facetiously that he keeps a video camera by his bedside.

"I figure if I am abducted and if I can get video on board a flying saucer, I could really do very well," he cracks.

For his part, Mack is less concerned with battling his critics than he is with opening a public dislogue about the abduction phenomenon.

"I want people to ask themselves, is it possible that something they don't understand is going on here?" he says. "My role, my responsibility, is to open a serious conversation in this culture that maybe there are dimensions and realities and something going on here that we don't understand, and that it might be more useful for us to acknowledge this than to shoot the messengers."

Fannie Weinstein is a Detroit

### Someone to Watch Over Us

A psychiatrist looks for the real message of those Americans who think they have been abducted by aliens.



#### ABDUCTION

Human Encounters With Aliens. By John E. Mack. 432 pp. New York: Charles Scribner's Sons. \$22.

#### By James S. Gordon

OHN MACK is respectfully trying to describe and explain a wildly sensational and much derided experience, one that he suggests hundreds of thousands of Americans believe they have had. For four years this noted psychiatrist, a professor at the Harvard Medical School's Cambridge Hospital and the Pulitzer Prize-winning author of a biography of T. E. Lawrence, has been recording the strange and striking stories of ordinary men and women who believe they have been abducted from their homes and cars and transported, through walls and on beams of light, to spaceships.

Nothing in Dr. Mack's conventional psychiatric and psychoanalytic training had prepared him to hear such stories from the people introduced to him by an experienced U.F.O. researcher, Budd Hopkins. These articulate, sensitive and well-educated men and women were not, it seemed to Dr. Mack, psychotic, delusional or self-promoting. They were troubled, but their experiences with U.F.O. abductions seemed to be the source, not the symptom, of their troubles. As Dr. Mack listened, he began to believe that their experiences were in some sense quite "real" and that "the abduction phenomenon has important philosophical, spiritual and social implications" for all of us.

In Dr. Mack's consulting room the abductees recalled repeated visits, often from large-eyed, short, gray beings who commanded mysterious and powerful technologies and displayed a telepathic omniscience. In isolated spots on the ground and in the curved confines of their unearthly vehicles, these visitors, sometimes under the direction of an authoritative figure — who appeared male to some, female to others — sampled the humans' semen and ova and pressed them into interspecies breeding projects.

Dr. Mack's informants said that at first they were paralyzed, terrified and recalcitrant. In time, however, they came to feel they were willing participants in the intruders' experiments. The aliens seemed to have a wider and wiser perspective than ours. They wanted to

James S. Gordon, the author of "The Golden Guru The Strange Journey of Bhagwan Shree Rajneesh," is a clinical professor of psychiatry at the Georgetown University School of Medicine. wake us all up to the ecological and political disasters that threaten our planet. They were instructing their abductees to sound a warning to the rest of us, and they were also using them to create a race of hybrid survivors.

Some of the 13 abductees whose case histories Dr. Mack presents in "Abduction: Human Encounters With Aliens" (he has interviewed more than 100 people who claim to have been abducted) came to him, he says, because they consciously recalled fragments of encounters with aliens. Others were plagued by dreams of U.F.O.'s or had sensed that there were "entities" in their rooms while they slept. Severa! had had frequent and inexplicable nosebleeds or had found surprising scars on their bodies, while others, like Shella, a 44-year-old social worker, had experienced fears, black moods and bodily sensations that traditional psychotherapy and pharmacotherapy had not alleviated. Some were referred to Dr. Mack by mental health professionals, but most came because they had heard through the grapevine about his work or had seen a fictionalized composite of him and Budd Hopkins in "Intruders," a 1992 television mini-series about abductions.

Dr. Mack says he found that once his patients were under hypnosis, their fragmentary memories became crystals around which complicated scenes of abduction, violation and instruction formed. Three mysterious motorcyclists whom Dave, a 38-year-old health care worker, remembered from a childhood walk turned out, under hypnosis, to be "beings" who "floated" him behind a bush and removed his shorts, "checking him out," and told him that he had been sent to earth "to do something." Some of Dr. Mack's patients said they believed they had been left with "implants," extrater-restrial devices that would "track" them as naturalists do wild animals; others, like Paul, a young businessman, felt they had been surgically "adjusted" by the aliens so they would be more open to change and less destructive.

As Dr. Mack notes, the experiences are not precisely physical — no unequivocally convincing material evidence of an implant, let alone of a spacecraft, has been produced. On the other hand, it is not certain that these are simply psychological phenomena. The frequent occurrence of U.F.O. sightings at the approximate place of the abductions, the scars and nosebleeds that self-reported abductees suffer, the hours mysteriously missing from their lives are all, according to Dr. Mack, suggestive of something beyond ordinary

Dr. Mack believes that the very nature of the abduction experience eludes categorization. Whatever it actually is, he thinks, it serves as a goad to us — inviting us to dismantle our conventional notions of subjectivity and objectivity, of the real and the imaginary. For Dr. Mack, as for his subjects, this loss of certainty is the beginning of an education about higher

truths. Dr. Mack, a founder of the Center for Psychology and Social Change, believes that aliens are calling us to participate in the wisdom of a larger, more generous reality. They are, it seems to him, offering us a way out of the psychological, ecological, political and social traps in which we have ensnared ourselves.

As his book reveals, the accounts of self-reported abductees led Dr. Mack to make other connections—between abductions, near-death experiences and "past-life regressions." All of these experiences are, Dr. Mack suggests, vehicles for recovering perennial wisdom about our connection to "a universe or universes that are filled with intelligences from which we have cut ourselves off." This is fascinating, suggestive and even inspiring. Unfortunately, the text on which this prophetic message is based—the abductees' accounts—lacks the weight of authority that Dr. Mack and a sympathetic reader would like to givelf. It is not so much that Dr. Mack doesn't prove his case as that he doesn't offer some of the crucial data he might have collected, or present the critical and self-critical analysis that such provocative material demands.

R. MACK does remind us, citing the historian of religion Mircea Eliade, that "the motifs of flight and ascension" have always been part of human experience, particularly among shamans and saints, and he does not toward the folklorists who have studied accounts of kidnappings by earth spirits in other cultures. But he does little to follow up on these historical and cross-cultural threats. Are Americans' supposed encounters with the gray beings really the modern equivalent of Irish peasants' meetings with fairies? Are these archetypal experiences of transformation or are they encounters with aliens from other galaxies?

Dr. Mack also neglects to acknowledge that the current avalanche of reported abductions is part of a larger modern phenomenon. Uninformed readers need to understand that abductions (often called "close encounters of the fourth kind") are only one aspect of the strange and confusing tapestry of modern "ufology," the study of such disparate experiences as U.F.O. sightings; supposed physical evidence of spaceship landings; gray, brown and white aliens, and theories about Government cover-ups and intergalactic alliances and conflicts.

Readers need to know as well that the experience of abduction seems to have changed in the last several years. People used to report that they felt that their germ plasm had been extracted. Now it is almost as common for them to say they are "remembering" hybrid babies that have been "presented" to them. Others, among them several who have spoken at length with Dr. Mack, have become convinced that they themselves are part or all alien, strangers left here in this strange land of Earth, sleeping prophets now awaken.

Continued on next page

#### To Watch Over Us .

Continued from preceding page

ing to alert us to the visitors and their message of transformation. Does the change in accounts of alien abduction mean the phenomenon is evolving, or that the aliens are allowing the abductees to remember more, or that the abductees are in the process, consciously or unconsciously, of elaborating a satisfying and ennobling fantasy? And how can we tell the difference?

R. MACK has omitted more complete consideration of these issues, partly, it appears, to focus on the abduction phenomenon and the case histories that illustrate it. And it is here, precisely on the clinical and scientific ground to which Dr. Mack has the strungest claim, that his book is most vulnerable to criticism. The case histories are often absorbing, powerful and touching, but they are not nearly comprehensive enough, particularly not for a work that gains its authority from the author's psychiatric experience and scholarship. Fewer cases, presented in greater depth and detail, would have better cases this book and his readers.

served his book and his readers.

The cases Dr. Mack offers don't provide some of the information that a skeptical reader or, indeed, anyone who wants to seriously examine his thesis, would need: How much did these people know about U.F.O.'s and abductions before they came to John Mack? He suggests that the youthful interest of some of his subjects was the result of actual early childhood abductions rather than the source of later memories, but we'd certainly like to know more — from their parents and their siblings, for example. And what were these people's childhoods like? We don't have enough information to accept Dr. Mack's assertions that they

weren't abused (some clinicians have theorized that abduction memories are disguised memories of sexual or physical abuse). Are the people who say they have been abducted simply "histrionic" and prone to fantasizing, as some clinicians have suggested? Could these experiences be instances of sleep paralysis, a clinical condition characterized by physical immobility and disturbing images? We really should have data from psychological testing. But only one of Dr. Mack's informants seems to have been extensively tested, and we are given very little material even on that.

Equally disturbing is the dearth of material about

Equally disturbing is the dearth of material about Dr. Mack's methodology. He doesn't say exactly how he induces a hypnotic trance or how he questions his subjects under hypnosis. He mentions only in passing the "breathing" and "centering" techniques that seem to be very much a part of his work with reported abductees. His discussion of his own biases is sketchy, and there is no description of the beliefs of his clinical assistants or of their roles in his work.

These are not simply matters of academic interest. They are central to our understanding of how Dr. Mack collected his data and to our evaluation of whether the abductees' accounts may have been contaminated by the overt or unconscious cues and expectations of him and his co-workers. Dr. Mack's assertion that he was not able to influence the abductees' memories is in part contradicted by his statement that he and the abductees are "co-creating" their reality. Nor does he address more fundamental issues that are part of any interactive process and particularly of hypnotic work — the subtle shaping by the clinician of the patient's response and the possibility that the abductees use imagination rather than memory as the engine for elaboration.

My own experience in interviewing reported abductees for a 1991 article in The Atlantic Monthly confirmed a number of Dr. Mack's observations — and those of such earlier investigators as Jacques Vallée, the Frenchman fictionalized in Steven Spielberg's movie "Close Encounters of the Third Kind"; R. Leo Sprinkle, professor emeritus of counseling services at the University of Wyoming, and Keith Thompson, the author of "Aliens and Angels." All of us, like Dr. Mack, were impressed by the absence of gross psychopathology in people who believed they were abducted and by the elusive nature and transformative character of the abduction experience. We also noted that after their ordeal these people tended to become far more altruistic and more concerned with preserving the planet. On the other hand, my interviews also suggested that this understanding — and perhaps even some of the memo-ries themselves — may have been shaped by interactions between abductees and those who were helping them deal with their experience. Indeed, the accounts of abductees often seemed to reflect the character and concerns of those in whom they confided. The abductees counseled by Leo Sprinkle, a deeply spiritual and optimistic man, saw their experiences as transformative. Other people whose mentors were less sanguine about the phenomenon tended to focus on their physical violation and on impending interplanetary conflict.

John Mack could have done his homework better and written a far more informative and authoritative book. Still, in giving respect to people who have been misunderstood and mocked, and visibility to a phenomenon that is ordinarily derided, he has performed a valuable and orave service, enlarging the domain and generosity of the psychiatric enterprise. Whatever future research may reveal about the abduction experience, and however much it may be alloyed with individual psychodynamics and observer bias, it is also, as Dr. Mack understands, an aspect of something bigger — an emblem of our longing for connection to the greater universe in which we live and a sign of an urgently needed individual and collective transformation.

GUATH Y MUND MOTZON

# 'Abduction': Close encounters of spiritual kind

REVIEW/by Steve Dykes

"Abduction: Human Encounters with Aliens" by John E. Mack, M.D. (Charles Scribner's Sons)

atherine, a young music student in Boston, felt something strange had happened to her late one night in February 1991. After getting off work about midnight, she found herself driving north instead of going home to Somerville. When she did return home, she couldn't account for 45 minutes.

Turning on the TV the next day, she heard newsmen commenting on a UFO seen over Boston the previous night. One policeman and his wife reported that the object stopped and shone a light down on them. One channel charted the object's

northeast path from southern Massachusetts. Catherine hadn't seen the UFO but realized that she had been driving in the same

direction. She wanted to know why she couldn't remember what had happened to her during that 45 minutes.

In "Abduction," an extraordinarily rich and



JOHN E. MACK

strange, mind-expanding book, Pulitzer Prize-winning Harvard psychiatrist John E. Mack explores 13 cases of alien abductions. He says what happened to Catherine and nearly 100 other people is an authentic mystery.

He finds the UFO/alien intrusion to be a real phenomenon, whatever its ultimate source. Abduction by alien beings, whether the reported entities are alien astronauts. intruders from another dimension of reality or earth spirits - as the Tibetans believe - is both intensely traumatic for the random victims and psychologically and spiritually transformative. It is a worldwide occurrence that forces us, "if we permit ourselves to take it seriously; to re-examine our perception of human identity - to look at who we are from a cosmic perspective."

Dr. Mack is getting criti-

cized for "Abduction," catching hell from every conceivable direction. But he implies in the book he'll remain stoic; he has faith in the work he's done and the conclusions he's reached.

The book is disturbing at first and threatening to our consensus reality and need for control. And Mack has everything going for him: obviously more hip than his impoverished critics, and credentialed to the gills. The debunkers can't hide the fact that "Abduction" is not only the book of the season, but also a transcendent, landmark work that is finally less about alien phenomena than about realms of spiritual emergence, where our true freedom lies as human beings. [1

#### More On John Mack's Abduction

"DO ALIENS EXIST?" This is a standard question for abduction books, but it is not the question addressed by John Mack in his book Abduction. He considers a question with more far-reaching consequences "WHAT IF ALIENS EXIST?" The answers he gets from speaking with a number of experiencers is a positive, energetic portrayal of hope, spiritually fulfilling goals, and an indication that the individual and his or her choices may matter in the grand scheme.

John has been much faulted for not being more scientific in his book, but many of his extraordinary findings are not easily studied. A first step in scientific verification is to note that others independently and prior to John's book have made similar observations. Joe Nyman also notices that some experiencers feel that they were once aliens. Leo Sprinkle, Gilda Moura and Maralyn Teare note that the experiences seem to be designed for the experiencer's growth or enlightenment. Substantiating this further requires other therapists and investigators to look for evidence of these claims among their experiencers. It is not scientific to claim these things don't exist without looking for them. If or when others find it, hopefully some clever psychological researcher will figure out how to do a critical experiment. We are not at that stage yet. John and others are still at the beginning of these studies.

To complicate matters further, the topic of abductions does not neatly fit into what is "scientific," but strays into philosophy and realms of the spirit, even the goal or meaning of life. John can hardly be faulted for following his subject wherever it leads, and where it is appropriate to speak as a philosopher rather than a psychiatrist. Experiencers who have never heard of John Mack, speak of striving for balance or harmony with our planet and one another, of creating beauty and seeking peace. They feel called to be healers, ecologists, helpers and they become frustrated when their contributions, which seem so manifestly important and needed, are declared fringy and New Age. Science, which could be their ally in making vital contributions to the health and welfare of the people of the world, becomes perverted when it is used so unthinkingly to discredit them and discard their values. It is important to note that science does not and cannot make values and the goals which come from them. But as John Mack notes science makes conditions for what is believed and Western

science is built on dualism and materialism. As well as taking Dr Mack to task, critics should join him in discussing whether these percepts are really taking us where we want to go.

To me no review of an abduction book is adequate without taking into consideration the observations of those people who think they may have experienced the phenomena. Not being an experiencer myself I've spoken to many experiencers, and potential experiencers about Abduction. So far the most positive ratings have come from potential experiencers, people who are considering exploring their experiences. The confirmed experiencers say that there is a lot of doubt, indecision and confusion which also comes from exploring memories. The meaning is not so clear as John's book indicates it is with the experiencers he sees. I hope that experiencers will discuss Abduction in BAE, for one thing John Mack's book does is to give experiencers a larger ground for discussion then has previously been laid out. Surely this is one of its important features.

Andrea Pritchard

### Aliens Attempt to Save Earun

#### ABDUCTION

**Human Encounters With Allens** By John Mack, M.D. (Scribner's: \$22; 432 pp.)

#### Reviewed by Susan Dewan

his book is not fiction. It is not quite fact. It belongs to a: category we do not possess in literature—works about the unknown or the unknowable. "Abduction" is a thoughtful documentation of the cases of 13 men and women who have come to John E. Mack, a Harvard psychiatrist and Pulitzer Prize-winning author (for his biography of T.E. Lawrence, "A Prince of Our Disorder") seeking to gain access to their own memories and integrate these memories into their daily lives and relationships. These are people who have experienced abductions by alien beings. Often these incidents began in early childhood; in a few cases, experiences predate physical birth as we know it.

Mack has carefully and consciously built on the work of UFO and abduction researchers such as Budd Hopkins and Jacques Valles, who have been working in this, field for many years.

This provocative work should not be judged in a debate over whether UFOs and their alien crews are "real." In every case described by Dr. Mack there are concrete physical findings that follow abductions, ranging from UFO sightings in the community, burned earth where the ships have ·landed, unexplained or missed pregnancies, a variety of physical lesions and also the recovery of tiny objects from the bodies of the abductees.

But much more important than the endless debate over whether UFOs are real is Mack's focus on the similarities in what people say they learned from their abduction. There is a central message that emerges in every case. It is not a message that is unique to allen beings. The messenger may be strange, having gray skin, large heads and huge dark almondshaped eyes, but the message, can be heard all over the world. Let me put this simply. We are being told by the aliens that we are a species run amok. Our greed and destructiveness have taken us to the brink of destroying ourselves and our planet. According to Dr. Mack, virtually every abductee receives information about the destruction of the earth's ecosystem and feels

growing trust in their allen/human relationships.

Why would intelligent life from other planets or dimensions care if we destroy ourselves? Perhaps it is as one of the abductees said: "If you take one part of the tapestry and put a hole in it, or you rend it, you wreck the parts that are next to it." If one part of the universe can be harmed by another, can there also be a self-correcting mechanism as well? This would be similar to what some biologists and the environmentally attuned call

This book is a challenge to ar reader. It raises questions about

ing of the planet Earth. Could it I he same in the universe as well?



Susan Dewan is a free-lance writ-

11 41 20 2 CA 以LOS ANGELES TIMES / B

; 13 SUNDAY, AUGUST

## Aliens Attempt to Save carun



tograph (by George J. Stock) in Air Force files shows what is ostensibly a UFO over a field in Passaic, N.J.

ed from their abduction." central message that every case. It is not a hat is unique to allen he messenger may be aving gray skin, large d huge dark almondes, but the message, canll over the world. Let me mply. We are being told ns that we are a species Our greed and destrucave taken us to the brink ring ourselves and our ccording to Dr. Mack, every abductee receives n about the destruction th's ecosystem and feels

Some receive this information in childhood and others as part of the growing trust in their allen/human relationships.

Why would intelligent life from other planets or dimensions care if we destroy ourselves? Perhaps it is as one of the abductees said: "If you take one part of the tapestry and put a hole in it, or you rend it, you wreck the parts that are next. to it." If one part of the universe can be harmed by another, can there also be a self-correcting mechanism as well? This would be similar to what some biologists and the environmentally attuned call

compelled to do something about it. "Gaia" in regards to the functioning of the planet Earth. Could it be the same in the universe as well?

This book is a challenge to any reader. It raises questions about how we live on this planet and with each other that the Western mind and culture will not be able to ignore for too much longer. It also raises questions about the nature of reality; of time, space, energy and the true nature of humanness. It opens the door to a very serious redefinition of life as we know it.

This evening I caught the tail end of the news on a local station Recent findings show that the residues from pesticides and herbicides found on fruits and vegetables can't all be washed or peeled off. What does this have to do with aliens you might wonder? I guess just have a hard time viewing intelligence as alien, especially when it presents me with another view of what I know to be true.

The physical laws we know are coming up short. The U.S. govern ment-funded program, SET (Search for Extraterrestrial Intel ligence) operates on the assump tion that extraterrestrial intelli gence could be found by sendin, radio waves into space. As philoso pher Terence McKenna has sug gested, "To search expectantly fo a radio signal from an extraterres trial source is probably as culture bound a presumption as to searc the galaxy for a good Italian res taurant.'

"Abduction" is also availab abridged on audiocassette, read l Josef Sommer (Simon & Schuste Audio, two cassettes, \$17).

CAN BUSINESS CONTROL LOS ANGELES TIMES / BOOK REVIEW

13 1 SUNDAY, AUGUST 7, 1994 / PAGE 13

# le storie dell'impossibile

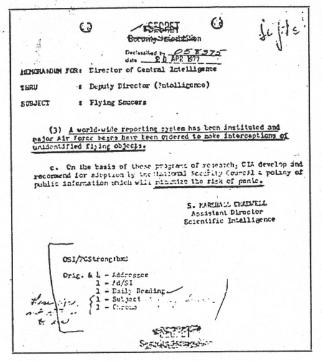

Un documento ufficiale americano contiene l'ordine di minimizzare il fenomeno dei dischi volanti. I russi, che nello studio dei dischi volanti sono ancora indietro, fanno altrettanto nei confronti dell'opinione pubblica.

Così si vengono a sapere meno fatti, ma assai più interessanti

l'ufologia sono nettamente in ritardo rispetto all'occidente studiano tutti i fatti di cui vengono a conoscenza. Molto spesso inutilmente, come quando l'astronauta Aldrin, nel corso del primo sbarco sulla Luna, disse: « Ora so che Papà Natale esiste », e venne considerato un messaggio cifrato. Era invece una euforica battuta. Oppure allorché fu inaugurata, nell'autunno 1977, la base Ufo di Cuasso al Monte (Varese),

o qualcosa di animato. D'intesa con la base, il pilota del Mig si preparò a lanciare appena a tiro un missile aria-aria con ricerca automatica del bersaglio da colpire, allorché il contatto radio s'interruppe di botto. E quando in quel silenzio normale, il pilota azionò i comandi di sparo e si accorse che pure il funzionamento elettronico non funzionava. Allora virò, allontanandosi dal disco e dal « sigaro », e quando fu a

Ecco un documento della CIA - inedito in Italia - del quale gli ufologi di tutto il mondo sospettavano da tempo l'esistenza: Il memorandum dice, tra l'altro, di « minimizzare il fenomeno Ufo ». Per cui si vengono forse a sapere meno fatti, ma più interessanti: in quanto se ci sono di mezzo i servizi segreti americani, significa che c'è sotto qualcosa di grosso.

# UFO RIVELAZIONI

WM inimizzare il fenomeno WM Ufo »: la disposizione, tassativa, è della Central Intelligence Agency (CIA) americana, in un documento segreto che siamo in grado di rivelare (anche se il sospetto esisteva da tempo) nonché di riprodurre (era inedito in Italia). E se gli Stati Uniti hanno interessato al problema del dischi volanti quel settore supersegreto del controspionaggio che vanta un'organizzazione misteriosa e colossale, sfuggente e onnipresente, temuta e calunniata, è perché ritengono che la soluzione possa costituire una minaccia per la sicurezza nazionale!

Il memorandum attesta inoltre che « un sistema di raccolta delle osservazioni è stato messo a punto in tutto il mondo, e le principali base aeree hanno l'ordine di intercettare gli Ufo. Sulla linea di questo piano programmatico, si raccomanda una politica d'informazione per minimizzare al pubblico i rischi di panico. Ovviamente in Russia la situazione è pressoché identica, e in un certo senso... anche peggiore.

#### IN URSS INCONTRI DEL 4º TIPO

La casistica d'oltrecortina conta circa 1.500 rapporti, in maggior parte con incontri ravvicinati del quarto tipo: cioè il protagonista ha a che fare pure con la parapsicologia, che nell'Unione Sovietica è detta « psicotronica ». I-noltre gli scienziati - che nel-

tra i numerosi curiosi c'era anche qualcuno venuto appositamente da Mosca per fare una relazione.

Ma proprio grazie all'ordine di prendere in considerazione tutto, quando il 20 settembre 1977 un oggetto non identificato venne segnalato dai cittadini alle autorità nel cielo di Leningrado, un aereo militare si levo per intercettarlo. In breve il secondo pilota riusciva a stabilire un contatto radar con l'Ufo, distante 20 miglia, e di forma allungata come un grosso sigaro, che stazionava fuori dell'abitato. Quando la distanza si dimezzò, dall'oggetto fuoriusci un più picco lo e agile disco volante, all'interno del quale si vedeva dagli oblò - c'era qualcuno

una certa distanza la radio riprese improvvisamente a funzionare e il missile partì a scoppio ritardato, finendo per centrare una fattoria di raccolta del latte. Peraltro, qualcosa trapelò tra la popolazione proprio a causa di questo incidente », in quanto non fu possibile farlo passare sotto silenzio. E soltanto successivamente fu ricostruita tutta la vicenda ufologica (nel frattempo il disco volante, pago della dimostrazioe di superiorità, era rientrato nel sigaro insieme ad altri; poi il tutto si era allontanato a velocità stratosferica).

#### NEGLI USA IL CASO PERFETTO

Negli Stati Uniti, invece si è parlato a lungo del « caso

#### LE PRÉSIDENT **ET LES EXTRATERRESTRES**

Feliston (Manyland) (AFP.).— Le président Roneld (Regen e ré-vélé mercredi 4 décembre qu'il evelt invité M. Mikhall Gorbatchev lors du sommier de Controller evelt invité M. Mikhall Gorbatchev lors du sommist de Genève è réféchte sur l'éventuelité d'une menece d'estra-terrestres et sur la réconciliation américano-soviétique qui en résulterait.

M. Reegen a confid eux élèves du lycée de Fallaton, dans le Maryland, qu'il avait demandé su numéro un soviétique : « Panez comme (votre) tâche et la mienne seraient facilitées si ce monde

Il recente riferi-

mento all'eventua-

lità di una minaccia extraterrestre

da parte del Presi dente americano R.

Reagan nel corso di

un colloquio con il

Gorbaciov a Ginevra

Premier sovietico

non sembra essere

stato preso troppo sul serio dal suo

interlocutore se è vero che, come riferisce il JORNAL DO BRASIL del 17 Feb

braio scorso, Gor.

baciov "ha fatto ri

dere l'uditorio ri-

cordando la proposta di Reagan e sog

giungendo: Ritengo

sta di Reagan per una collaborazione USA\_URSS tesa a respingere un'invasio ne extraterrestre'."

Risate o meno. l'ac

cordo del 30 Settem bre 1971 è tuttora

vigente e operante.

O dirigente syviético arranenu gargalhadas

prematura la propo-

était soudain manacé per des aspêces venues d'autres planètes en dehors de cet univers. Nous aublierons toutes nos divergences

oubierons toutes nos divergences locales et noud nous rendrions compte une fois pour toutes que nous sommes des êtres humains whent ensemble sur cette Terre s.

La président des Etats-Unis, qui a mis son projet de défense spattale (la e guerre des étoiles s) su centre de son approche de désermement, n's pas précisé quelle résction ses propos avaient suecité de la pert de M. Gorbatchev.

M. Rescan a suesi exhorté le

M. Regan a sussi exhorté le secrétaira général soviétique, e-t-il déclaré à son auditoira, e à faire reculer les barrières qui séperant nos deux peuples s.

«Le Monde» del 6 dicembre 1985

### USA, URSS.. ...E UFO!

#### Il Presidente e gli extraterrestri

Fallston (Maryland) (AFP)

Il presidente Ronald Reagan ha rivelato mercoledì 4 dicembre che durante il summit di Ginevra aveva invitato Mikhail Gorbaciov a riflettere sull'eventualità di una minaccia extraterrestre e sulla riconciliazione americano-sovietica che ne conseguirebbe.

Reagan ha confidato agli studenti del liceo di Fallston, nel Maryland, di aver chiesto al numero uno sovietico: «Pensi come il (suo) compito ed il mio sarebbero facilitati se questo mondo fosse ad un tratto minacciato da razze venute da altri pianeti al di fuori di

questo universo. Noi dimenticheremmo tutte le nostre divergenze locali e ci renderemmo conto una volta per tutte di essere degli uomini che vivono insieme su questa Terra». Il presidente degli Stati Uniti, che ha posto il suo progetto di difesa spaziale (la «guerra stellare») al centro del proprio piano di disarmo, non ha precisato quale reazione avevano suscitato in Gorbaciov le sue proposte.

Reagan ha anche dichiarato al suo uditorio di avere esortato il segretario generale sovietivo «a far retrocedere le barriere che separano i nostri due popoli».

(traduzione)

ACCORDO SULLE MISURE PER LA RIDUZIONE DEL PERICOLO DELLO SCATENAMENTO DELLA GUERRA NU-CLEARE TRA L'URSS E CLI USA. (30 settembre 1971).

URSS OGGI. Bollettino dell'Ambasciata dell'URSS. Supplemento al Nº 31. 14 ottobre 1971.

ACCORDO SULLE MISURE PER LA RIDUZIONE DEL PERICOLO **DELLO SCATENAMENTO** DELLA GUERRA NUCLEARE TRA L'URSS E GLI USA

L'Unione delle Repubbliche Sooialiste Sovietiche e gli Stett Unité d'America, più avanti definite - perti -, prendendo in considerazione le conseguenze devastarrici che avrebbe per tutta l'Umanità una guerra nucleare e riconoscendo la necessità di compiera tutti gli sforzi per scongiurare il pericolo dello scatenamento di un simile conflitto, compresa la messa a punto di misure ette a prevenire un impiego casuale oppure non autorizzato delle armi nucleari, ritenendo che un accordo sulle misure per la riduzione del pericolo dello scatenamento della guerra nucleare risponde agli interessi del consolidamento della pacer de della sicurezza internazionali e in nessun modo si contrappone agli Interessi di un qualche altro paese.

tenendo conto che occorre anche per il futuro insistere nella ricerca dei metodi per la riduzione del pericolo dello scatenamento della guerra nucleare.

mento della guerra nucleare,

si sono accordati su quanto segue:

#### Articolo 1

Ciascuna delle parti s'impegna a continuare ad applicare e perfezionare, come essa ritiene necessario, le misure orga-nizzativa e tecniche prese per scongiurare l'implego casuale oppure non autorizzato delle ermi nucleari sottoposte al suo controllo.

#### Articola 2

Le parti s'impegnano ad informarsi immediatamente l'un l'al-tra in caso di incidente non autorizzato, casuale o attrimenti insplegabile, connesso con l'eventuale esplosiona di un ordi-gno nucleare, che potrebbe determinare il pericolo dello sca-tenamento della guerra nucleare. Se dovesse verificarsi un simile incidente, la parte, col cui armamento nucleare tutto ciò è collegato, compirà immediatamente tutti gli sforzi per la messa in atto delle misure indispensabili a rendere imocuo o distruggere quell'ordigno senza che esso possa arrecare

#### Articolo 3

Le parti s'impegnano ad informarsi immediatamente l'un l'al-tra non appens scoprono oggetti aon identificati mediante I alstemi di preavviso di attacco missilistico, oppure si mani-festano disturbi a questi sistemi o a corrispondenti mezzi di comunicazione, se siffatti fenomeni possono determinare il pericolo dello scatenamento della guerra nucleare tra i due paesi.

#### Articolo 4

Ciescuna delle parti s'impogna ad informare tempestivamente l'altra dei lanci programmati di missili, se tali lanci sono eseguiti fuori del contini del territorio nazionale e nella direzione dell'altra parte.

#### Articolo 5

Ciascuna delle parù nelle altre situazioni connesse con Inci-denti nucleari inspiegabili s'impegna ad agire in maniera tale, da ridurre le possibilità che l'altra parte dia una valutazione inesatta delle sue azioni. In tutte queste altuazioni ciascuna

delle parti può informare l'altra o interpellaria, quando, a suo avviso, ciò à dettato dalla necessità di scongiurare il pericolo delle scatenamento della guerra nucleara.

#### Articolo 8

Per la trasmissione di informazioni urgenti, evvertimenti, richieste, in situazioni che vanno rapidamente precisate le parti
utilizzaranno fondamentalmente la linea di collegamento diretto tra i governi dell'Unione delle Repubbliche Sooialista
Soviettche e gli Stati Uniti d'America.

Per la trasmissione di altre informazioni, avvertimenti e richieste possono essare utilizzati, a discrezione di clascune
delle parti, ogni altre tipo di comunicazione, compresi i canali
diplomatici, a seconda dell'urgenza.

Le parti s'impegnano ad effettuare, sulla base di una Intesa reciproca, consultazi ni, per esaminare le questioni relative all'applicazione degli articoli del presente accordo anche pia discussione di evantuali rettiliche da apportaryi, rettifiche tendenti all'ulteriore attuazione degli obsettivi dell'accordo medesamo.

#### Articolo 8

Il presente accordo è a tempo indeterminato.

Il presente accordo entre in vigore fin del momento della nema. Redatto nella città di Washington II 30 settembre 1971 in doppia copia, ciascuna delle quali nelle lingua russa e inglasa. Entrambi i testi hanno II medesimo valora.

PER L'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE A. GROMYKO PER GLI STATI UNITI D'AMERICA

W. ROGERS

L'articolo nº 3 dell'accordo dice testualmente: «Le parti s'impegnano ad informarsi immediatamente l'un l'altra non appena scoprono oggetti non identificati me-diante i sistemi di preavviso di attacco mis-silistico, oppure si manifestano disturbi a questi sistemi o a corrispondenti mezzi di comunicazione, se siffatti fenomeni possono determinare il pericolo dello scatenamento della guerra nucleare tra i due Paesi».

na audiência quando, ao se referir ao fracassado encentro de cúpula com-Ronald Reagan, na Islândia, ano passado, lembrou uma proposta leita pelo presidente americano:

-- Achei prematura a proposta de Reagan para a cooperação dos Estados Unidos com a Unido Soviética para repelir a invasão da Terra por letes espaciais.

JORNAL DO BRASIL 17.2.87

perfetto », cioè un fatto in cui la presenza di un Ufo non poteva essere messa in discussione. E l'evento esiste: accadde il 1º giugno 1967 a S. José de Valderas, alla periferia di Madrid, allorché nume rose persone osservarono casualmente il passaggio a bassa quota di un disco vo-lante. Erano le ore 20,20 e quindi c'era ancora luce sufficiente, quando l'oggetto prese terra nei pressi del ristorante « Santa Monica », lasciando le impronte sul terreno circostante. Il giorno dopo, al giornale « Informa-ciones » che aveva dato particolare risalto alla notizia, pervenne la telefonata di un non meglio identificato senor Pardo che affermava di aver scattato alcune istantanee, e che un redattore poteva andare a ritirarle presso il fo-tografo dove le aveva portate a sviluppare. All'indirizzo indicato, c'erano sia il negozio che il rullino con 5 negativi che mostravano un disco volante nitido e vicino.

Con grande delusione degli

ufologi spagnoli - disposti a mantenere il segreto sull'i-dentità del testimone, ma desiderosi di conoscerlo per dare più attendibilità alla documentazione - l'uomo è sempre rimasto nell'ombra. Il caso però è stato riconosciuto « perfetto », almeno finché qualcuno non ha cercato di screditarlo agli occhi degli stessi interessati, e in parte c'è riuscito: cioé in Spagna gli danno ancora valore assoluto, in Italia non più a causa di altre due negativi, simili ai primi cinque ma indiscutibilmente falsi, mentre gli Stati Uniti si dice che è stata la lunga mano della CIA a intervenire per affossare la prova, giusto le disposizioni prima dette.

E se è bastata a mettere del tutto fuori strada gli ufologi, potrebbe essere riuscita a fuorviare i sovietici: non è poco, anzi chissà che sia proprio ciò che interessava di più. Frattanto, la politica di minimizzare continua.

Luciano Gianfranceschi



La foto spagnola del « caso perfetto »: l'Ufo era infatti stato avvistato anche da numerose persone. Ora il fatto non è più così certo: l'ha « inquinato » la CIA, viste le disposizioni cui sopra per fuorviare gli ufologi... o i sovietici?



Anche la Russia si comporta analogamente pur se (a differenza della parapsicologia) nell'ufologia è molto indietro. Però non trascura alcun caso, dalle battute in codice? - degli astronauti americani, a questa foto italiana che sembra il ripescaggio di un disco volante dal mare, e riguarda invece l'attività dell'ENI.